BUENOS AIRES, ARGENTINA, AÑO LXXVIII № 28.265, **PRECIO: \$2.100,00** EN CABA Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$300.00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 62.

Miércoles 7 de agosto de 2024

# Violencia de género: prohíben a Fernández salir del país por una denuncia de Fabiola

"No doy más, quiero declarar, me hostiga todos los días", le dijo la mujer al juez antes de hacer su acusación.

Fabiola Yañez se contactó ayer al mediodía con el juez Julián Ercolini para denunciar que su ex pareja, el ex presidente, la golpeaba cuando vivían en la Quinta de Olivos. También señaló que estaba padeciendo lo que definió

como "terrorismo psicológico", así como acoso telefónico de manera diaria. El juez le prohibió a Alberto Fernández salir del país y acercarse hasta 500 metros del domicilio de Yañez en Madrid. Esta causa es una derivación del

escándalo de los seguros y los chats de María Cantero, secretaria del ex presidente y su marido, el broker Héctor Martinez Sosa, presuntos beneficiarios por su relación con Fernández. P.3

SIN APOYOS

En el kirchnerismo no respaldan a Fernández y hayfuertes críticas opositoras

Rechazo El ex presidente negó la acusación de Yañez y dijo que "la verdad de los hechos es otra". Seguros Temor en los chats de la secretaria de AF con su marido, cuando estalló el escándalo.



### La visita de los libertarios a los militares represores presos

La foto queda como documento: seis diputados nacionales de LLA estuvieron con los condenados por delitos de lesa huma-

nidad: Astiz, Guglielminetti, Suárez Mason (h), Donda, Pernias, Marcote, Britos, Martinez Ruiz, Cinto Courtaux, Argüello, Cordero Piacentini, Arraez. Una de las diputadas adujo que como nació en 1993, no sabía a quiénes estaba visitando. **P. 10** 

### Kamala eligió a un moderado como su vice

Es Tim Walz, gobernador de Minnesota, un Estado del Medio Oeste, región clave para intentar ganar las elecciones. Se trata de un ex militar, amante de las armas, que los analistas consideran que puede atraer tanto el voto conservador

como el de los trabajadores y los liberales. No se opone al aborto, legalizó la marihuana para adultos y garantizó los derechos del colectivo LGBT+. Los republicanos dicen que es un "peligroso extremista de izquierda". P. 28

### Aumentan peajes y colectivos en la Ciudad, v la SUBE no será el único medio de pago

Rige desde hov en Panamericana y Autopista del Oeste, con un valor de \$600, y Ezeiza-Cañuelas, de \$ 900. La Buenos Aires-La Plata irá a \$2.600, pero la fecha de aplicación de la suba aún no está definida. Desde el lunes el boleto mínimo de colectivo costará \$ 371. Sin especificar desde cuándo, se podrá pagar con débito, crédito y billeteras virtuales. P.36

Quita de subsidios en AMBA Milei quiere que tanto Jorge Macri como Kicillof financien sus colectivos.

### La Cámpora se suma a la marcha piquetera contra el Gobierno

La agrupación K estará presente en las dos manifestaciones por la celebración de San Cayetano, que se realizan desde las 8 en Liniers y después del mediodía en Plaza de Mayo "contra el hambre y la política social". También participarán la CGT y las dos CTA, entre otros. P.8

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 Sumario

### El dictador en su laberinto: WhatsApp es fascista

DEL EDITOR



Héctor Gambini

hgambini@clarin.com



icolás Maduro está en un la berinto. Su figura de oso ti-tubeante da vueltas por allí, encerrado en tres anillos de trampas autoimpuestas. Entró en el primer anillo cuando llamó

a elecciones "libres" para revalidarse sin considerar seriamente que podía perder y que, si sucedía, **el mundo se iba a dar** cuenta. El disfraz se prendió fuego ense guida: nunca hubo tanta concordancia de actores tan opuestos entre si -de Estados Unidos al gobierno socialista de Chile; del presidente Milei a Estela de Carlottoacerca de que Maduro **fue derrotado** y no

es otra cosa que un torpe dictador aferra-do al poder por la fuerza de las armas. El cálculo del régimen parecía sencillo. Si hay siete millones de venezolanos desplazados que no van votar; sólo hay que obtener la mitad más uno entre los que siguen en Venezuela. Fue un bumerán: si por cada venezolano en el exilio al menos un familiar en Venezuela votó contra Maduro, ahí mismo está la derrota.

Reunir a las familias fue el eje de campa ña de la líder opositora, Corina Machado. Los documentos que publicó la oposición-24.532 actas: el 81.7% del total-ha-

blan de una derrota del régimen por paliza El segundo anillo es tratar de salir del fracaso negándolo con una lógica absurda: si no mostramos las actas, no perdimos. Los ¿ex? aliados Brasil, México y Colombia insisten en ver las actas. Es una presión per sistente sobre el régimen que podría asti-

llar alguna viga del poder interno. ¿Qué hacer si los amigos no nos creen? Con buenos reflejos, Machado elogió la "posición nítida" de Lula de exigir las actas

Maduro busca ensanchar con tiempo las paredes del laberinto, pero el tiempo que pasa las angosta. Si muestra las actas la semana que viene, o el mes que viene, los do cumentos que lo presenten ganador serán tan confiables como un billete de 3 dólares

Con un pedido de captura en EE.UU. por narcotráfico, Maduro necesita la impunidad más que el poder. Pero, ¿quién lo convencerá de que habrá una cosa sin la otra?

El tercer anillo es el que ahora ocupa toda la atención: la pugna con la oposición por los militares. Ellos tienen las armas que aún sostienen al régimen.

El presidente electo y la líder opositora hicieron un llamamiento franco para que la FAN (Fuerza Armada Nacional) deje de reprimir, cambie de bando y actúe a favor de la constitución.

#### Maduro choca en lo oscuro: como no puede mostrar las actas, desactiva WhatsApp.

El exhorto es directamente a sus familias. Que intercedan en cada casa, ante cada uniformado. Sus padres, sus parejas, sus hijos, sus hermanos, Que Maduro perdió. Que ya dejen de proteger al dictador.

El régimen **sintió el golpe** y anunció una investigación penal por sedición. No pareció casual que instara en el último párrafo de su comunicado amenazante, a la "familia venezolana", una fórmula que hasta

ahora había sido de la oposición. Como el régimen que quiere controlar todo no puede controlar los grupos de whatsapp donde la gente se organiza para las marchas -y por donde se comuni-can las familias dentro y fuera de la FAN-Maduro alumbró **otra de sus ideas genia-**les: en un acto público despotricó contra el servicio de mensajería "a favor del fascismo" y lo desinstaló de su celular.

El oso encerrado choca en la oscuridad: como no puede mostrar las actas, desac-

tiva WhatsApp. Un estudio de la Universidad de Michigan sobre el autoritarismo-citado este fin de semana por The New York Times-relevó que dos tercios de 473 líderes autócratas terminaron removidos del poder entre 1950 y 2012 por estratos de sus mismos gobiernos que, en general, dejaron de apovarlos y se plegaron a movimientos opositores cuando olieron que viento, al fin, cambiaba de dirección.

A eso huele ahora Venezuela.

EL SEMÁFORO

### Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

Alberto Fernández



Duro golpe Los chats de su ex secretaria María Cantero lo complicaron en el escándalo de los contratos de seguros con organismos del Estado. Mostró que estaba al tanto. Y sacó a la luz hechos de presunta violencia de géne ro. Terminó denunciado por Fabiola Yañez y no po drá salir del país. El País





Mete presión

Busca frenar la nominación del radical Mario Negri en la Auditoría General de la Nación. Y exige que ese lugar sea ocupado por San-tiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza. Pero las fuerzas que sostienen la postulación de Negri y de Triaca del PRO dicen tener los votos. El País

Dario Alvarez Klar



Entre los mejores Fundador de la Red Educativa Itinere, que incluye escuelas en Argentina y en Uruguay con casi 6 mil estudiantes y 14 mil emplea-dos, quedó entre los 10 finalistas del "Latin American Education Medal" otorgado a quienes hayan demostra do liderazgo y vocación en educación. Sociedad

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |                   |
|----|----|----|----|----|-------------------|
| ī  | i  | T  |    |    | 8                 |
| i  |    | 10 |    | i  | i                 |
|    | 12 |    |    | ï  |                   |
|    | ī  |    |    | 14 | i                 |
| ī  | i  |    | 16 |    |                   |
| 17 |    |    |    | 怈  |                   |
|    |    |    |    |    | 12   14   16   16 |

Verticales
1. Mujer que interpreta un papel en una obra teatral, cinematográfica o televisiva. 2. Tierra plantada de zumaques. 3. Prefije separación. 4. Porción de materia textil reducida a hilo (pl.). 5. Sallente del tejado. 6. Manar de nuevo. 8. Que sissa o riota frecuentemente en las compress dia-

Clarín es propiedad de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Editor responsable: Ricardo Kirschbaum

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

### Escándalo, violencia de género y negocios en el poder

# La Justicia prohibió a Alberto F. salir del país, luego de que su ex mujer denunció que la golpeaba

Fabiola Yañez reconsideró su anterior negativa, se comunicó con el juez y se desarchivó el anexo reservado que Clarín había revelado el domingo, donde constan las pruebas del maltrato.

Claudio Savoia

csavoia@clarin.com

El tobogán terminó su rizo y la caída su trayecto: la ex primera dama Fabiola Yañez denunció ayer en la justicia que su ex pareja, el ex presidente de la Nación Alberto Fernández, la golpeaba cuando vivían en la Quinta de Olivos.

"Por voluntad propia", la madre del niño Francisco Fernández tomó contacto ayer al mediodía con el juzgado del doctor Julián Ercolini y le pidió que desarchive el anexo reservado del cual este diario informó el domingo y que había sido cajoneado el 1 de julio, en el cual quedó consignada la existencia de pruebas consistentes de varias situaciones de maltrato físico por parte del ex presidente hacía su parte del propia del pro

47

El juez recogió la nueva denuncia y hasta primeras horas de la tar-de trabajó en **disponer y ejecutar** una serie de medidas restrictivas que Alberto Fernández deberá respetar de inmediato, entre ellas no acercarse v moderar los contactos con su ex pareja y madre de su hijo. En su lacónica resolución, el juez consigna que, desde Madrid, Yañez 'manifestó estar padeciendo lo que definió como 'terrorismo psicológico por parte de la persona denunciada, así como **acoso telefónico, de** manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente".

La ahora denunciante le pidió ayuda a Ercolini para que le cambie la custodia policial que acompaña, pues **se trata de "una 'persona**  deconfianza' de la custodia del de nunciado, y solicitó al juzgado la prohibición de acercamiento de Alberto Fernández tanto personalmente como a por teléfono, WhatsApp o redes sociales. Para mantener la relación con su hijo, Yañez indicó que el puede llamarla

### Yañez dijo que Alberto la somete a "terrorismo psicológico".

al número telefónico de su mamá, la abuela de Francisco.

"Los graves hechos denunciados por la damnificada, sumado al contacto amenazante que ha expresado que ocurrió actualmente, brindan un escenario de riesgo que debe ser mitigado por medio de los mecanismos que la norma procesal brinda", advierte el magistrado en su resolución.

"No puede obviarse la desigualdad existente entre la persona de-nunciada, quien ocupó el cargo de máxima jerarquía en el Poder Ejecutivo Nacional de nuestro país, v la denunciante<sup>s</sup>, estimó Ercolini, antes de enumerar las restricciones que dispuso sobre Alberto Fernández: la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de donde vive, trabaje o esté Fabiola Yañez, de contactarla por cualquier medio, y que "cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yañez, tanto en el espa cio analógico como en el digital." También prescribe que el Ministerio de Seguridad refuerce la custodia sobre la mujer

Por último, pero sin dudas más impactante de todo, Ercolini le prohíbe a Alberto Fernández, quien negó los hechos, salir del país (Ver página 4).

Se acabaron los potenciales y las suposiciones: los hechos fueron confirmados y ahora también se abren los caminos frente al aboga do Juan Pablo Fioribello, quien hasta este martes actuaba como representante informal de Fernández y Fabiola: si bien repetía que el ex presidente negaba haber golpeado jamás a su entonces pareja, Fioribello dijo públicamente que "si se demuestra lo contrario y que me mintió, le dije que yo mismo la reresentaría a Fabiola en contra de él". Aunque la ex primera dama reconoce ese apoyo, la promesa no

Sigue en página



Otros tiempos. El ex presidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yañez, ahora separados tras una explosiva denuncia de violencia doméstica ante la Justicia.

Tema Del Día CLARIN-MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024

### Escándalo, violencia doméstica y negociados en el poder

#### Viene de la página 3

será posible: como Fioribello fue abogado de Fernández en otros expedientes, ahora está técnicamente impedido de asumir una querella contra él.

Como anticipó este diario en su edición de este martes, la publicación del domingo en Clarín causó una turnultuosa avalancha de consecuencias, desde luego en la opinión pública pero también en el interior del piso de Fernández en Puerto Madero, y el de Fabiola Yañez en Madrid.

La mujer se enteró de que iba a publicarse el contenido de su renuncia a formular una denuncia por violencia degénero, fruto de la audiencia por Zoom que había mantenido con Ercolini y otra funcionaria judicial el día 27 de junio. En ese encuentro, Yañez ni siquiera quiso levantar la vista cuando le exhibieron las fotos y chats con su voz y sus mensajes de texto que los peritos de la Policia Federal habían hallado en el teléfono de María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández y al menos en algunas oportunidades su confidente en la angustiosa situación que atravesaba.

Ese mal trago no había sido del todo digerido por la mujer, a quien sus relaciones escucharon quejarse del olvido y supuestos pesares económicos que está pasando junto a Francisco en la capital española.

Pero el llamado de su ex pareja en la madrugada del sábado para ella- para avisarle que **Clarín** difun-

#### La investigación de Clarín precipitó la reacción de Yañez.

diría el caso en su tapa, desató una tempestad emocional que ni siquiera sus más íntimos habían presenciado jamás.

Envueltas en gruesos insultos y reproches muy pesados, Yañez multiplicó las advertencias de que iba a reactivar la denuncia que no había querido hacer. Uno de los motivos que había evaluado en su momento para desistir de ella era evitar un escándalo y la posible obligación de regresar a la Argentina para impulsar el trámite, lo que le daba escozor. Pero el escándalo explotó. Y escaló.

Fernández no puede salir aún del estado de shock en que quedó sumido el fin de semana, aunque está convencido de que la madre de su hijo solo busca someterlo a una extorsión extrema para sacarle dinero. En el transcurso de estas horas jugueteó con ideas oscuras y consideró responder con un potente balde de brea sobre Fabiola, sus costumbres y sus hábitos diarios. También en su circulo de confianza le aconsejaron tener cuidado con esa variante: en el subsuelo de

su consideración pública, no seria la idea más edificante que el ex presidente buscara salvar la ropa ensuciando a la víctima de violencia de género. Además, le dicen, seria difícil ser extorsionado con un hecho que supuestamente no ocurió, como Alberto sigue repitiendo frente a unos pocos.

Volvamos a tribunales. Con la de-

Volvamos a tribunales. Con la denuncia firmada, el juez Ercolini evaluó con su equipo qué pasos dar, y hacia dónde: su principal obsesión es mantener incontaminado el expediente que crece en sus manos, referido al multimillonario fraude al Estado con la contratación de intermediarios amigos en las pólizas de seguros entre organismos públicos.

Fernández quiere desplazarlo del caso, y este miércoles habrá una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal en la que las partes deberán exponer sus argumentos a favor y en contra de ese reclamo.

Entonces es delicada la salida de Ercolini del episodio Fernández-Yañez: con la víctima protegida por sus disposiciones de último momento, el doctor deberá desprenderse de la información, las pruebas y los testimonios que tiene en su poder, y que serán investigados en otro juzgado. ¿En cuál?

Depende de la interpretación

Depende de la Interpretación que la Cámar Federal realice de los hechos, la causa puede ser remitida a los tribunales federales de San Isidoro, donde se investigó el caso de la fiesta en Olivos, o a la Justicia penal ordinaria para su sorteo. Esa duda refiere a dónde se pondrá el acento: si en la víctima-que no era funcionaria pública y por eso no corresponde tramitar sus denuncias en la Justicia federal- o en el lugar en el que ocurrieron los supuestos delitos. Es decir, la Quinta en la que viven los presidentes, cu-yos silenciosos jardines fueron testigos de reuniones secretas, pactos históricos y noches violentas.

### GÓMEZ ALCORTA

#### "Fabiola nunca me comentó la situación de violencia que sufría"

La ex ministra del Muieres. Diversidad y Género K, Elizabeth Gó mez Alcorta, negó haber conoci-do los supuestos hechos de violencia de género llevados a cabo por Alberto Fernández contra su ex parela, Fablola Yañez, mientras él estaba a cargo de la presidencia. "Fabiola nunca me comentó esta situación", sostuvo luego de que trascendiese que la ex prime ra dama habría acudido a ella por ayuda durante el goblerno de Alerto F. "Tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola Yañez sufrió violencia de género de parte del ex presidente, primero, me so lidarizo con ella", dijo

# El descargo del ex presidente: "Es falso, jamás ocurrió"

Alberto Fernández publicó un escueto comunicado tras la presentación de su ex pareja. Dijo que entregará "pruebas" ante la Justicia sobre su "inocencia".

Desde que Clarín reveló que la Justicia tiene mensajesy fotos que dan cuenta de supuestos hechos de violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez, el ex presidente Alberto Fernández eligió el silencio. Sin embrago, este martes, ya con la denuncia presentada ante el juez Julián Ercolini, el ex mandatario decidió hablar.

Alberto Fernández sólo se limitó a asegurar que las acusaciones de su ex pareja eran falsas. "Es falso, jamás ocurrió, la verdad de los hechos es otra", dijo en un comunicado que difundió en Twitter a última hora de la tarde.

Más temprano este martes se conoció que Ercolini le prohibió a Fernández la salida del país y dispuso una serie de medidas restrictivas como no acercarse y moderar los contactos con su ex pareja y madre de su hijo.

Clarin confirmó este martes en los tribunales federales que, "por voluntad propia", Yañez tomó contacto con el juzgado de Ercolini y le pidió que desarchive el anexo reservado del cual este diario informó el domingo, en el que quedó consignada la existencia de pruebas consistentes de varias situaciones de maltrato físico por par-

### Alberto Fernández

"No voy a hacer declaraciones pero jamás se me ocurrió lo que ahora se me imputa".

te del ex presidente hacia su pare

"Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yañez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa", salió a desmentir a su propia ex pareja.

"Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurió", concluyó el breve comunicado que firmó Alberto Fernández.

Qué le dijo Fabiola Yañez al juez

Minutos después de que se confirmara este martes la denuncia de Yañez, salió a hablar el abogado Juan Pablo Fioribello, que asesoraba legalmente a ambos. El letrado reveló una conversación que mantuvo este martes a la mañana con la ex primera dama. "No aguanto más, lo acabo de denunciar", le dijo ella.

"Hablé hoy a a mañana. Estaba muy angustiada, absolutamente angustiada. Me dijo 'no aguanto más esta situación, lo acabo de denunciar", reveló Fioribello, en diálogo con LN+.

"No quiere hablar del tema. Estaba muy compungida", agregó el abogado sobre el estado actual de la ex primera dama.

Contó que él no participó de la denuncia. "Yañez se comunicó con el juez Ercolini y le dijo 'quiero levantar el archivo de las actuaciones y quiero realizar una denunia penal por los golpes que recibi de parte de él y por los amenazas que recibi", siguió relatando Fioribello. Dijo que ella habló de "golpes físicos de parte del ex presidente y que no iba a aguantar más y que habia estado muy angustiada por todo esto. Por eso se contactó con el juzgado".



Ex presidente. Alberto Fernández negó la denuncia de su ex mujer y djio que presentará pruebas

CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día



Ex primera dama. En junio, Fabiola Yañez no quiso declarar y se archivó la causa pero ayer cambió de opinión ante el hostigamiento

Intimidades de la audiencia de ayer por Zoom de la ex primera dama con el juez Julián Ercolini. Dijo que recibió chats del ex presidente para que se calle.

# "No doy más, quiero declarar, me hostiga todos los días"

Lucia Salinas

Era media mañaba de ayer cuando desde su teléfono celular se contactó con una secretaria del juzgado. La angustia se traslucía en el tono de su voz: "Quiero hablar con el iuez". Inmediatamente la derivaron a la privada del juzgado federal 10 a cargo de Julián Ercolini.

Fabiola Yañez no dio vueltas. No usó eufemismos: "No dov más". Del otro lado del teléfono la escucha-

ba en silencio el magistrado. Unos segundos de silencio y siguió: "Quiero declarar, quiero denunciar" Con el tono de voz quebrada. continuó "me está hostigando todos los días".

En ese momento, el juez Ercolini le informó que debía formalizar esa conversación, que debía repe tir aquellas palabras en una au-

Diez minutos después, sin poder recobrar la calma pero determinada en su decisión. la ex primera dama se conectó por Zoom y aquello se convirtió en la oficialización en sede judicial, de la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, según nudo recons truir Clarin de fuentes inobjeta-

De a momentos, no pudo evitar quebrarse. El juez Ercolini le dijo que el juzgado se encontraba a dis posición de lo que necesite y en primer término, estaban para escuchar lo que ella deseaba manifes-

En ese momento, Yañez repitió que no soportaba más. "Estoy siendo hostigada diariamente" por Alberto Fernández, desde el momen-to que Clarín reveló la existencia de las pruebas por hechos de violencia que la colocaban como principal v única víctima.

Yañez, desde Madrid, formalizó la denuncia contra el ex presidente de la Nación. En ese marco le ex presó al magistrado que no quería que Alberto Fernández la contacte. "Nunca más", enfatizó. "Pido que no me llame más", agregó y su-girió que si desea hablar con el hijo que tienen en común "que lo haga al celular de la abuela (su madre que la acompaña en España)". Así quedó formalizado en el despacho judicial.

5

Ercolini, ampliaron las fuentes a Clarín, en ese preciso instante le explicó que radicada la denuncia y estando bajo juramento, debía des pués brindar elementos de prueba que sustenten sus acusacione

La ex primera dama entendió los alcances de decisión e insistió en que se sentía "agobiada, agotada" en ese momento, pero que después iba a brindar "detalles" de los hechos de violencia denunciados.

Visiblemente acongojada, Yañez usó una expresión para describir lo que estaba viviendo: "Estoy su-friendo terrorismo psicológico". Y pidió ayuda. Habló de medidas de resguardo sobre su custodia tam-

Lo siguiente fue notificarle a la víctima que el carácter de extrema reserva que revestia el legajo, quedaba sin efecto y que se le iba a dar intervención a la fiscalía a cargo de Carlos Rívolo. El personal del juz-gado le dijo que sería tratada con respeto y profesionalismo, y que el Ministerio Público Fiscal contaba con áreas especializadas donde e-lla podría declarar y brindar detalles sobre la denuncia que forma-

#### Yañez dijo estar de acuerdo con los próximos pasos a seguir.

¿Dónde quedará la causa? Es una de las dudas judiciales a dilucidar. En principio lo evaluará el fiscal Rívolo. Fuentes judiciales explicaron a Clarin que lo primero a determinar dónde ocurrieron los hechos denunciados.

De haber transcurrido todo en la quinta de Olivos, el expediente podría dirigirse a la justicia federal de San Isidro que tiene jurisdicción sobre la residencia presidencial.

En Comodoro Py sostienen que "es un caso federal" por tratarse "de un ex presidente de la Nación y la posible confidente (por Maria Cantero) revestía carácter de funcionaria pública".■

### La postura del Gobierno ante el escándalo: "Da mucha pena"

Luego de que se conocieron versiones sobre presuntos hechos de violencia de género de Alberto Fernández contra su ahora expareja Fabiola Yañez, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que le genera "mucha pena" que "la violencia de género siga siendo un te-ma" después de "tanto dinero que se usó para hacer politiquería con estos temas"

"Después de haber tenido tanto

Ministerio de la Muier, tanta política de género, tanto dinero que se usó para hacer politiquería con estos temas...Y que el tema de la violencia de genero siga siendo un tema tan sufrido por tantas personas, la verdad que da mucha pena", apuntó Adorni

Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz sentenció: "Que la Justicia investigue y que si el episodio ocurrió que pague, pero más allá del doctor Fernández. Cualquier persona que cometa ese tipo de abe rraciones, sean hombres o muje res, que paguen por las aberraciones que hacen".

Sin embargo, el vocero presidencial aclaró: "Lo cierto es que del doctor Fernández no hay mucho para decir con respecto al tema porque creo que no hay ni denuncia con cto a los supuestos hechos

que le aducen de violencia de gé nero contra su pareia".

"No hay denuncia, no hay Justicia interviniendo, y si la hubiese debería ser, por supuesto, un tema estrictamente judicial hasta que se defina y a partir de ahí nosotros vamos a poder opinar", puntualizó ayer. En ese sentido, el vocero pre-sidencial agregó: "Nosotros siempre apelamos a que las personas que sufran violencia de género la denuncien y que no ocurran estos episodios. No me refiero al expresidente sino a cualquier persona que sienta que está inmerso en esta situación de violencia que no merece ningún ser humano". La revelación sobre la existencia de foto

grafías, audios y textos que revelarían varios episodios de agresiones físicas de Alberto Fernández hacia Fabiola Yañez alteró dramáticamente el frágil equilibrio en el que pendulaba la relación entre los padres de Francisco. La exprimera dama vive en España con su hijo v periódicamente con su madre, aleja da en pésimos términos del expresidente y también de la Argentina, cuyo suelo no quiere pisar bajo ninguna circunstancia. Pero quie nes la overon este fin de semana quedaron impresionados por el nivel de furia contra Alberto y los reclamos hacia él, personales y eco-nómicos, que lo habrían sumido en una profunda angustia.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

Escándalo, violencia doméstica y negociados en el poder

# Entre silencio y pases de factura, el PJ y los K le dan la espalda

Ni los ex funcionarios más cercanos como Cafiero salieron a respaldar al ex presidente. Alfiles de Cristina y Juan Grabois aprovecharon para cuestionarlo.



r**espaldo.** No lo hubo para Fernández. Un ejemplo, la senadora Jul<mark>iana di Tullio. "</mark>La apoyo a ella", dijo

#### Martín Bravo mbrayo@clarin.com

La denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández dominó los portales de noticias a media tarde. mientras transcurría en Diputados un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores por el voto de los argentinos en el exterior. Hubo legisladores de Unión por la Patria que se desentendieron del debate para chequear la novedad en sus celulares. **Ninguno lo respaldó**.

Alguno soltó una sonrisa, acaso de resignación. Otro más ligado a Cristina Kirchner aprovechó para cuestionarlo por lo que significó una bisagra en la relación con la ex presidenta durante su gestión: "Nosotros desde que cerró el acuerdo con el FMI que lo dejamos solo".

Entre los miembros de esas cones estaban Santiago Cafie ro v Eduardo Valdés, dos de los dirigentes más cercanos a Alberto Fer nández. "Ya habló él, va está", salió del paso el ex jefe de Gabinete ante la consulta de Clarin. "Es todo falso", había dicho el ex mandatario, y luego en un breve comunicado delantó que presentará "pruebas y testimonios" ante la Justicia.

Las declaraciones no cayeron bien entre los diputados del bloque. "Ante la Justicia y a los medios también, tiene que salir a hablar". reprochó uno de los que tenía bue vinculo con el ex presidente. La mayoría prefirió el silencio. Tam-bién Julio Vitobello, otro de sus ex funcionarios más cercanos. "El va a sacar un comunicado", dijo.

Todavía en México, Cristina Kirchner no habló del tema pero sí lo hizo Mayra Mendoza, la intenden ta de Quilmes que formó parte de la comitiva del viaje. "Dado el perfil de Alberto Fernández, hombre varón cis que evidenció no poder asu-mir la conducción política de una mujer como Cristina Fernández, y que siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad, tiene todas las características de poder haber ejercido violen-

cia de género", apuntó. Clarín había revelado que Yañez había enviado a María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, mensajes de texto, audio y fotos en los que acusaba a su ex pareja de presuntos golpes, pero la ex prime-ra dama todavía no se había comunicado con el juez Julián Ercolini para formular la denuncia.

"Dejen la hipocresia: a ustedes les mporta tres almendritas si Alberto Fernández es un golpeador o no. A mí sí y mucho. Los y las que caranchean tienen un único interés: que es peronista. Si fuese de otro espacio político dormirían como bebés. Le creo a ella. Punto", tuiteó Juliana Di Tullio, una de las senadoras más cercanas a Cristina

De cualquier golpeador diría imero que es <mark>un hijo de puta. De</mark> Alberto Fernandez creo también que es un psicópata por haber usa do durante años al feminismo y a sus militantes", posteó en sus re des la legisladora porteña Ofelia Fernández, cercana a Juan Grabois.

También desde el Frente Renorador sacaron un comunicado el lunes, antes de que Yañez se comunicara con Ercolini. "Ante los hechos de público conocimiento que involucrarian al ex presidente Alberto Fernández gueremos decir que no importa quién sea el agre sor ni el cargo que ocupe. Siempre repudiamos la violencia y estare-mos incondicionalmente del lado de quienes la sufren", publicaron en el cuenta Mujeres FR.

Alberto Fernández mantiene formalmente el cargo de presidente del PJ, con licencia desde marzo. En el Congreso de ese mes en Ferro uno de los pretextos para correrlo habían sido justamente sus estadías en Madrid, en las que se mos-traba con Yáñez y su hijo Francis-

### Reacción: "Cristina lo vendió como estadista, háganse cargo"

Tras la denuncia por maltrato y golpes de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, tras la publicación en exclusiva de Clarin, el caso repercutió con fuerza en el ámbito político, sobre todo en la oposición.

"Cristina lo vendió como un es-tadista. Terminó siendo un mentiroso, inútil, corrupto, y ahora de-nunciado por golpeador. Alberto Fernández es la persona que eligió, militó y acompañó Cristina. Háanse cargo", sostuvo la diputada del PRO, María Eugenia Vidal.

La exgobernadora bonaerense



Culpa a CFK, Maria Fugenia Vidal.



Contra los K. Amalia Granata.

arremetió con dureza. "Crearon y usaron al Ministerio de la Mujer para cubrir sus propios delitos mientras Alberto Fernández violentaba a su pareja en la intimidad de su casa", posteó. Y remató: "Alberto es un golpeador y el kirchnerismo lo encubrió".

La radical Carolina Losada también marcó su postura, "Espero que el kirchnerismo no mire para otro lado como lo hizo con Alperovich y Espinoza... Ni hablar de cuando el ex presidente le echó la culpa por el #olivosgate". "El feminismo de doble vara que

guarda silencio cuando los violentos son los propios", remarcó.

"¿Entonces Cristina Kirchner eligió a un golpeador para que sea el Presidente de la Nación?", se preguntó a su turno Agustín Romo, diputado provincial bonaerense de La Libertad Avanza y uno de los tuiteros del oficialismo.

"¿Pero cómo puede ser? Si usaba corbatas verde aborto", ironizó Romo, con una crítica a la agenda fe-minista de Fernández, en la que no le faltó mención al Ministerio de las Mujeres que forjó en su mandatoy que Javier Milei dio de baja. A su estilo, el también libertario

Ramiro Marra, legislador porteño, apuntó a los K por las "fotos de kirchneristas que se vendieron como feministas y terminaron siendo te-

rribles degenerados".
"El feminista pañuelo verde", se descargó la diputada provincial de Santa Fe **Amalia Granata**. 'Quiero imaginar que mis compañerEs[sic] del bloque PJ/K ya están preparando un proyecto de repudio". Y criti-có duramente a María Cantero, la secretaria privada de Fernández.

pressreader Prosseader Com 41 664 278 4604

CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 Tema Del Día

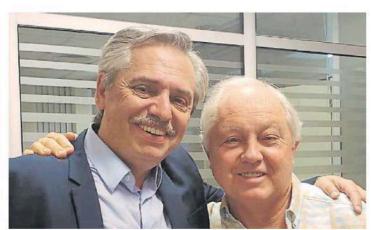

## Seguros: Martínez Sosa estaba preocupado y enojado con Alberto F.

Tras la revelación de Clarín sobre los seguros, el broker y su esposa descargan su enojo con el ex presidente.

### Lucia Salinas

Isalinas@clarin.com

"Destapan otra caja negra de la política en la ANSeS", fue el título del diario Clarin el 24 de febrero de 2024. La nota revelaba un complejo entramado a través de contratos de diversos organismos estatales con Nación Se guros SA y la participación de intermediarios. Después de ese primer informe, los mensajes que intercambiaron María Cantero (secretaria priva de Alberto Fernández) v su marido el broker Héctor Martínez Sosa expusieron la inquietud por el crecimiento del escándalo: "Cuando es to llegue a Tribunales, Alberto puede decir cualquier cosa".

La conversación que mantienen la ex secretaria presidencial y su marido, el broker amigo de Alberto Fernández, ocurrió dos días des pués de la nota publicada por el Editor General Adjunto de Clarín, Ricardo Roa. Para ese entonces va había salido a la luz que Martínez Sosa era uno de los intermediarios más beneficiados y que le había prestado 20.000 dólares al ex jefe de Estado

Cantero: Cómo estás gordito? Martínez Sosa: Indignado Cantero: Espero que no se le ocu-

rra llamarme Alberto

Martinez Sosa: (Transcripción del audio) Tranquila Mery. Alber to en esto no tiene nada que ver. Lo están operando a través mío.

Cantero: Es por la declaración jurada. X eso te nombra entre otras cosas. No se puede parar esto Martínez Sosa: Bueno. Eso ya es

un hecho.

La indignación, con el correr de los días, se transformó en preocupación por los alcances de la noticia que derivó en una causa penal y tiempo después, en la imputación formal contra Fernández. Martínez Sosa y la propia Cantero. Atrás quedaron los intercambios risueños hablando de **"la PY-**ME" o del "equipo" que conformaban para obtener cada vez más contratos. Los mensajes de whatsapp son parte del expediente que instruye el juez federal Julián Ercolini y que se aportaron después de haber ordenado una pericia informática sobre el celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández. Las 424 páginas en las que se plasmaron las charlas durante toda la presidencia de Unión por la Patria, confirman la hipótesis inicial del caso, sobre los negocios alrededor de las pólizas de seguro que beneficiaron al amigo del ex presidente", explicó una fuente judicial a

Clarin, La noticia sobre corrupción con los seguros había salido a la luz y nadie imaginó el alcance de la misma. Pero Cantero, con larga experiencia en la lectura de los medios de comunicación, buscó alertar a su esposo todo el tiempo: "Tenemos que decir algo". Buscó desactivar el tema, hablando con algunas personas, pero Martínez Sosa, insistía: "Mery por favor no Sosa, insistia: Mery por favor no hables con nadie". Sólo aceptó un consejo de su esposa: "Hablá con Juampi por favor", por Juan Pablo Biondi, ex vocero presidencial. "El me tiene que llamar a sí quedamos. Y vernos personalmente", le dijo ante el insistente pedido.

El 28 de febrero, Cantero le escribe: "Juampi te escribió para verte", el broker le confirma que efectiva mente fue así contándoles que lo iba a ver "tipo 17". Pero se cuela otro tema en el medio: una periodista de La Nación la contacta para hablar sobre los Seguros:

Cantero: La mina me sigue escribiendo. Podemos charlar? Dice. Martínez Sosa: (Transcripción

de audio) "No le contestes ni que si ni que no, absolutamente nada. Ya le va a encarar la persona que esta-mos eligiendo ya. Y Juampi viene a las cinco. Lo voy a hablar esto también con Juampi. Vos quédate tranquila, no contestes nada.

### El Gobierno, por ahora, mantiene vigente el polémico DNU de Alberto F.

Conviven dos posturas. Una quiere su derogación con Sturzenegger a la cabeza y otra que siga vigente.

Emiliano Russo

erusso@clarin.com

Desde que en febrero pasado se desató el escándalo por los su-puestos negociados con los seguros oficiales, el Gobierno defendió la vigencia del DNU 823/21 que obliga la a la contratación de estas pólizas con Nación Seguros. Ahora conviven en el Ejecutivo dos posturas, una que impulsa su derogación y otra que promueve su vigencia, pero nada indica que en el corto plazo vaya a haber algún cambio normativo.

Cuando Nicolás Posse estaba a cargo de la Jefatura de Gabinete se analizó la cuestión y el 11 de abril finalmente se dictó una resolución que prohíbe la incorporación de "brokers" con los seguros de los organismos públicos. Pero, en los hechos, no modificó el decreto firmado por el denunciado expresidente en diciembre de 2021. El argumento oficial en aquellos tiempos era que una anulación de aquella reglamentación podría perjudicar los convenios en curso y que no 'era ne cesario" para evitar eventuales irregularidades.

La nueva difusión de chats de los implicados en el escándalo, en el marco de filtraciones de la cau sa judicial que se le sigue al ex como Alberto Pagliano, volvieron

a reavivar la polémica por la vigencia de una normativa que no prohíbe taxativamente la intromisión de intermediarios en es te tipo de convenios. Desde Nación Seguros, la unidad del Ban-co Nación que provee las pólizas a organismos oficiales, no consi-deran necesario la derogación del mencionado decreto. Aducen que mediante la resolución de Je fatura de Gabinete y memos in-ternos, como los dictados por el ministerio de Capital Humano y por la Cancillería, por caso, ya no se suscriben pólizas que incluyan a los "brokers" del sector del

Como sea, en las últimas semanas incluso fueron desestimadas licitaciones para asegurar a organismos del Ejecutivo con el argumento que, con ese mecanismo, podrían inmiscuirse en la opera-ción los intermediarios que lueeo se llevan comisiones nor el millonario pago de los seguros ofi-

Para una parte del libreto oficial, en cambio, este tipo de com-pulsa podría ofrecer ventajas para el Estado al obtener meiores precios para las pólizas.

En el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, tienen una visión similar a esta última: por eso van a "insistir" con la derogación del citado decreto.



stro de Desregulación. Sturzenegger quiere derogar el DNU.

El País CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024

### La pelea política



# La Cámpora se suma a la marcha de los piqueteros con la CGT

Será una demostración de fuerza "contra el hambre y la política social" del Gobierno, hoy en Plaza de Mayo. Coincide con la celebración de San Cayetano, y estarán las dos CTA y la izquierda.

### Guido Carelli Lynch

gcarelli@clarin.com

Como en los años de Mauricio Macri, un peronismo desperdigado vuelve a la calle en San Cayetano detrás de las organizaciones sociales que en estos días son apuntadas en causas judiciales. La Cámpora fue la última agrupación en confirmar su participación en la concentración por el hambre y en contra de la política social oficial que teste miércoles tendrá como epicentro la Plaza de Mayo.

Esta vez el protocolo antipique tes de las fuerzas de Seguridad, el miedo a las represión o hasta terminar presos y la escasa simpatía de los sectores medios con los cortes de calle, obligaron a los movimientos sociales a recalcular su estrategia

Si bien, como siempre, habrá una movilización desde Liniers, adonde se ubica la Iglesia de San Caye-

tano y peregrinan miles de fieles para pedir por Pan y Trabajo, esta delegados de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) con funcionarios de la Ciudad. Para cruzar la Capital solo cor-tarán un carril de la avenida Riva-

### El peronismo está desperdigado, pero busca volver a la calle.

"La prioridad es reventar la Plaza (de Mavo)", se sincera uno de los máximos referentes de los movimientos sociales.

En la víspera, anoche, los organizadores seguian discutiendo detalles finales del acto: si habría documento conjunto, escenario v quiénes serían los oradores. Hablarían referentes de organizaciones de Derechos Humanos, de la centrales sindicales y cerrarían lideres de la UTEP que dirige. Alejandro "Peluca" Gramajo, referente del Mo vimiento Evita y mano derecha del jefe de la organización, Emilio Pérsico, en Desarrollo Social, hasta di-

El ex secretario de Economía Social tiene un pedido de indagatoria de parte del fiscal Gerardo Pollicita Es en la causa por en la que ya fue procesado **Eduardo Belliboni**, referente máximo del Polo Obrero por presunto fraude al Estado. El juez Sebastián Casanello investiga el desvio de planes sociales.

Las agrupaciones de las organizaciones piqueteras de izquierda también confluirán en Plaza de Mayo, junto con sindicatos de izquierda, y pedirán por el desproce samiento de Belliboni y la libera ción de los dos militantes que siguen presos desde la manifestación en las inmediaciones del Con-greso contra la Ley de Bases.

La convocatoria de los movi-

mientos sociales de la UTEP es más amplia: contra el hambre y para objetar la política social del Gobierno y de Sandra Pettovello que siguen sin repartir alimentos a comedores y privilegia las transferencias directas a través de la Tarjeta Alimentar. Para los movimientos sociales son insuficientes.

### La marcha se da en medio de causas por corrupción piquetera.

Detrás del reclamo de Paz, Pan, Tierra, Techo v Trabajo se sumarán la CGT, las dos CTA, organizaciones de Derechos Humanos y civiles como la federación de clubes y agrupaciones universitarias. El gremio de estatales ATE convocó a un paro para solidarizarse.

También habrá una columna de agrupaciones que responden a ministros relevantes de Axel Kicillof.

Estarán, entre otros, Carlos Bianco (Patria v Futuro), v Andrés Larroque (La Patria es el otro). El gobernador bonaerense, que hace gestos para convertirse en opositor más convocante contra Milei y tiene un acuerdo político con el Evita, no se rá de la partida porque inaugurará obras en Lezama y Villa Gesell, pero les pidió a sus ministros que encabecen la "columna bonaerense" y asistan.

Mientras no disimula sus diferencias con la conducción "aperturista" del gobernador, La Cámp en otro tiempo enfrentada al Evita-vuelve a salir a la calle.

Además de la secretaria general de la organización Lucía Cámpora, también participarían varios de sus diputados, y con la excepción de Eduardo de Pedro, nadie confirma qué miembros de la vieja guardia de la organización juvenil -Luana Volnovich y el jefe Máximo Kirchner, entre otros-serán de la par-

pressreader PressReader.com 41 664 278 4604

### Nueva protesta contra el gobierno de Milei

#### » En millones de dólares



### Piqueteros, de Liniers a la Plaza de Mayo

Manejaron en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, fondos multimillonarios del Ministerio de Desarrollo Social, loteado entre la dirigencia piquetera por entonces oficialista. Con denuncias e investigaciones judiciales a cuestas por esos manejos, ahora. quieren volver a ganar la calle. Las agrupaciones que conforman la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP): Movimiento Evita, CCC, Barrios de Pie, Frente Darío Santillán, se convocaron desde las 8 en la parroquia de San Cayetano, en Liniers. Habrá bendición a las herramientas de trabajo. recepción de alimentos no perecederos. Luego marcharán y para las 12 tienen previsto llegar a Plaza de Mayo, para el acto grande.

De manera paralela, la CGT con-

centrará desde las 12 en Diagonal Sur y Perú. Y desde las 13 se reuni-rán como columna independiente en Diagonal Norte v Majpú, el Polo Obrero y otras organizaciones del Frente de Lucha Piquetero, y sindicatos de izquierda y comisiones internas combativas de esa misma orientación. Los espacios en la Plaza de Mayo

ya quedaron repartidos como par-

te de la organización

El lado Sur de la Plaza será para las columnas cegetistas; el Norte, para las CTA y los partidos y agrupaciones piqueteras de izquierda.

En las últimas horas se confirmó la presencia de La Cámpora y también irán funcionarios del gobierno bonaerense de Axel Kicillofy legisladores nacionales de Unión por





10 El País CLARIN - MÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024

Escándalo por una reunión de legisladores de Milei con genocidas

# La visita de los diputados libertarios a los militares represores presos

Clarín accedió a la imagen de los legisladores de La Libertad Avanza con los militares presos en Ezeiza por crímenes en la última dictadura. Astiz, Donda y Guglielminetti, entre los visitados.

Pablo Javier Blanco

Hasta ahora no había una imager que retratara la polémica visita de de 6 diputados libertarios a repre sores condenados de delitos de lesa humanidad presos en el penal de Ezeiza, Ahora si: Clarin accedió a una fotografía que se tomaron los integrantes del bloque de Javier Milei en una capilla del complejo carcelario con más de una docena de exmilitares el 11 de julio pasado En la foto se ven a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti (exagente de inte-ligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de sa humanidad en la ESMA), **Adol**fo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdi-putada Victoria Donda), y **Antonio** Pernías, entre otros represores. En primera fila, sonrientes, apa-

En primera fila, sonrientes, aparecen los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, y Alida Ferreyra. Hubo una sexta diputada libertaria que estuvo en Ezeiza con los represores, pero no aparece en la foto de familia que se tomaron: Roccío Bonacci.

"La actividad originalmente no era reunirse con genocidas, entonces no participe de la charla ni de nada", dijo Bonacci a Clarín.

La visita a la cárcel de Ezeiza, donde se encuentran alojados los represores, se produjo el 11 de julio pasado, dos días después del desfile militar por los festejos del 9 de Julio que encabezaron Milei y su vice Victoria Villarruel.

La reunión en el penal de los represores fue organizada por Beltrán Benedit, diputado por Entre Ríos, que minutos antes de llegar al lugar confirmó que iban a ver a represores y dio la lista completa de quiénes los iban a recibir.

Bonacci se negó a participar. Según dijo, no saludó a ningún militar condenado, ni charló con ellos y la foto que se sacaron confirma de alguna manera su declaración.

En el encuentro de diputados libertarios y represores se produjo un intercambio. El propio Guglielminetti le entregó a Benedit un borrador de proyecto para que se le otorgue a los condenados de lesa



condenados. La foto se hizo en la capilla de la cárcel. El diputado Beltrán Benedit (6) fue el organizador de la visita a los criminales.

### Quiénes son los represores y los legisladores

1-Marlo "El Cura" Marcote. Condenado en Rosario a l'Taños de prisión por delitos de lesa humanidad. Fue señalado por todos los ex detenidos por su fanatismo religioso y como el "violador oficial" del Servicio de Informaciones.

2- Alfredo Astiz. Genocida, fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Integró un grupo de tareas de detención, tortura y desaparición de la ex ESMA. Se infiltró en el grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo, a las que hizo desaparecer.

3-Miguel Britos. Condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo ABO.

4. Honorio Carlos Martinez Ruiz.

Condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Automotores Orletti. Fue agente de la Secretaría de Inteligencia e integrante de la banda de Aníbal Gordon.

5-Raúl Guglielminetti. Ex agente de inteligencia. Condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti.

6-Beitrán Benedit. Diputado libertario por Entre Rios, ingeniero agrónomo, es sindicado como el organizador de la visita a represores a la cárcel de Ezeiza.

7-Lourdes Arrieta. Diputada por Mendoza. Usó un "patito kawai" en la cabeza durante una reunión de comisión del Congreso. Dijo no saber quién era Astiz.

8-Marcelo Cinto Courtaux. Fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, estuvo prófugo y fue detenido en mayo de 2017. 9- Julio César Argüello. Tapado por Courtaux, fue condenado a prisión perpetua junto a otros represores en la causa "Circuito Camps".

10-María Fernanda Araujo. Diputada libertaria por la Ciudad. Ingresó a la Cámara para cumplir el mandato de Victoria Villarruel. Es hermana del excombatiente de Malvinas Elbio Eduardo Araujo Penón, muerto en el combate de Monte Longdon.

11-Juan Manuel Cordero Placentini. Uruguayo, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en el Plan-Cóndor.

12-Carlos Guillermo Suárez Mason (h). Alias "el hijo de Sam". Condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Su padre fue el genocida Carlos Guillermo Suárez Mason, alias "Pajarito". 13-Gulllermo Montenegro. Diputado libertario por Provincia, llegó a la Cámara de la mano de Villarruel, a quien asesoró.

14-Gerardo Arraez. Condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo ABO.

15-Alida Ferreyra. Diputada libertaria por CABA. Asumió en reemplazo de Diana Mondino cuando fue confirmada como canciller

16-Adolfo Donda. Condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda

17-Antonio Pernías. Condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA.

pressreader Proussouder com 41 664 278 4604

CLARIN-MIERCOLES7 DE AGOSTO DE 2024

humanidad prisión domiciliaria. Es decir: una iniciativa legislativa para sacarlos de la cárcel. En la imagen que publica **Clarín** se puede observar el sobre papel madera en las manos del entrerriano.

La difusión de la visita, que se produjo a raiz de una publicación del sitio La Política Online, generó repudios y también un cimbronazo dentro del bloque de La Libertad Avanza. Hubo acusaciones de engaño, fuertes cruces en el grupo de chat que tienen los legisladores y hasta declaraciones insólitas como las de Arrieta, que dijo que estuvo conversando con Astiz pero no sabía quién era. "Nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran", fue el insólito argumento al que apelo Arrieta, a quien se ve en el-centro de la foto, vestida de rosa con un saco naranja.

Arrieta acusó a Beltrán Benedit de llevarlas engañadas a ver a los represores a la cárcel de Ezeiza. "Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock. Y en este tiempo me envalentonéy decidi salir a contar lo que fue", explicó

a MDZ radio.

Bonacci, en tanto, la única que no sale en la icónica imagen del tour penitenciario, también se habia despegado del tema. "Yo recibi una invitación por parte de un colega y de hecho confié, que creo que ese fue mi mayor error, porque además aparentemente tenía el okey de Martín Menem y de Casa Rosada", sostuvo.

Sus palabras obligaron a Martin Menem a romper el silencio sobre el espinoso tema que por estas horas genera pedidos de expulsión de los seis diputados de Milei que fueron a Ezeiza y estuvieron con los condenados por lesa humanidad.

El riojano, presidente de la Cámara de Diputados, había quedado en la mira porque los integrantes del bloque libertario hicieron uso de una camioneta oficial para ir hasta la Unidad 31 del penal. Menem definió al viaje como un "acto individual", negando cualquier visto bueno suyo o de la Casa Rosada.

Fuentes libertarias afirman que Benedit dijo que Shariff Menem, manoderecha del presidente de Diputados, designado Director General de Secretaría Privada de la Presidencia de Diputados, estaba al tanto de la visita. Hoy sesionará Diputados y la oposición pedirá crear una comisión investigadora.

### Diputados: la polémica visita, eje de debate en la sesión de hoy

A poco de difundirse la foto de la visita de los 6 diputados de La Libertad Avanza (LLA) a Alfredo Astizy otros represores detenidos en el penal de Ezeiza y cuando aún retumban los ecos de la denuncia por violencia de género impulsada por la ex primera dama Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, la Cámara de Diputados sesionará hoy para tratar un paquete de leyes de seguridad, enviado por el Gobierno.

La sesión está convocada para las 12, pero previamente Martín Menem buscará convencer a los denominados bloques dialoguistas avanzar en una declaración de repudio contra los 6 diputados oficialistas que el mes pasado fueron a visitar a los genocidas en una camioneta oficial de la Cámara.

Sin embargo, desde el oficialismo y los aliados más cercanos ya preparan una artillería de cuestiones de privilegio por la reciente denuncia que presentó la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. Casi es una anécdota que la sesión fue convocada hace un mes para tratar la proyectos, entre los que se destacan la creación del registro de datos genéticos para delitos sexuales y el registro de armas de fuego, propuestas enviadas por el Gobierno

### UxP busca que se integre una comisión investigadora.

En el vademecum de esta sesión se destaca la controversia por la visita de los diputados oficialistas a los genocidas detenidos en Ezeiza. Martín Menem le presentó a los dialoguistas un documento "bastante lavado" -según definición de los propios protagonistas- que habla de "preservar los derechos constitucionales" y destaca el compromiso de La Libertad Avanza "en defensa de la democracia".

Pero el documento no llegó a convencer a los opositores porque no menciona a los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra que fueron al penal de Ezeiza a visitar a los represores. Casi en sintonía con lo que ocu-

Casi en sintonía con lo que ocurría en el Congreso se publicaba la foto en la que aparecían 5 de los legisladores en una gran foto con Astiz parado en la última fila.

Si Menem no logra torcer la postura de los dialoguistas, en el oficialismo dicen que dejarán que "cada uno diga lo que quiera", lo que pronostica una sesión cargada de tensión entre el oficialismo y la oposición.

oposición.

Sobre todo porque el bloque de Unión por la Patria, que comanda Germán Martínez, buscará avanzar con la conformación de una comisión investigadora del tour realizado por los diputados libertarios. Una de las legisladoras que fue a Ezeiza, la libertaria Lourdes Arrieta, presentó un proyecto impulsando la creación de una comisión que investigue lo ocurrido.





CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 El País 12

## El Gobierno cruzó a Macri por el informe crítico del PRO

Milei se corrió y pidió bajar la tensión, pero dejó la dura respuesta al asesor Santiago Caputo-apuntado por el ex presidente- y al vocero Adorni.

Ignacio Ortelli

Aunque Javier Milei busca mante nerse al margen de la confrontación con Mauricio Macri y quiere cuidar su relación con el líder del PRO, la Casa Rosada reaccionó con extrema dureza al informe de la Fundación Pensar que firmó el ex Presidente y que, a pesar de conte ner elogios al rumbo macro impul-sado por el Gobierno y por la baja de la inflación, alertó por la suba de la pobreza, la pérdida del empleo y el ritmo de la actividad económi-

"Tal vez haya **una falta de cos**tumbre de un Gobierno que avanza tan rápido con los cambios", fue el mensaje cargado de ironía que lanzó el vocero Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. La respuesta pareció estar signada por el contrapunto que desde hace varios días protagoniza el entorno de Milei, apuntado por Macri, y no tanto por el malestar del equipo económico ante la crítica de los técnicos de la Fundación Pensar, viejos conocidos del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Es que si bien en Gabinete varios de los ministros llegaron al Salón Eva Perón estaban al tanto del do cumento que emitió el think tank macrista, según confiaron interlocutores que participaron de la re-unión no se abordó el tema: "No hubo ni una sola referencia", aseguraron. Tampoco fue eje de la exposición del ministro Caputo, uno



itos. La Fundación Pensar criticó la pérdida de empleo. El mileismo cargó contra Macri.

de los que, según plantearon desde su entorno, no había leido el informe, al que luego, desde el Pala-cio de Hacienda, calificaron de "razonable\*

La gestión de Caputo en Economía fue, precisamente, uno de los puntos altos que marcó Macri en su reaparición pública, en medio de severos cuestionamientos al "entorno" de Milei v a las áreas de Infraestructura y Transporte.

En ese contexto, mientras Milei

busca dar por cerrada la discusión con Macri y su entorno, la ácida aparición de Adorni, lugarteniente de la secretaria General de Pre sidencia, Karina Milei, alimentó las especulaciones.

Un detalle: antes de cada conferencia de prensa, el portavoz prepara los temas con el asesor todo-terreno Santiago Caputo, el principal apuntado por el líder del PRO. "El informe no lo leimos, la verdad es que estamos sumamente ocupados en la gestión", dijo el economista, en un mensaje casi calcado al que deió el mes pasado ante el diagnóstico de la Fundación Pen-

"No sé ni de qué informe me hablás, no sé lo que dice. ¿Vos me decis que es un informe que viene de gente del macrismo? ¿Eso es lo que me estás sugiriendo?", se desentendió ante la primera consulta. No obstante, a diferencia de otras ocasiones, esta vez decidió dar por he-

chas las críticas que le detalló uno de los periodistas acreditados y se metió de lleno contra lo que fue la Presidencia de Macri, entre 2015 y

2019. "Está bien que lo marquen porque al momento de asumir, yo re-cuerdo muy bien, esa gente dijo 'a nosotros nos tienen que medir por la cantidad de pobres que tenemos al asumir, la cantidad de pobres que tenemos cuando salgamos del Gobierno, y lo cierto es que ese indice les dio mal. Así que está bien que hagan hincapié en el índice de pobreza, que cualquier persona con sentido común entiende que no es responsabilidad de este Gobierno sino de lo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo", retrucó Adorni.

Pero si bien insistió con la idea de que en el Gobierno "no" habían leído el informe, y relativizó su importancia ("Será la opinión de ellos"), en la misma respuesta el portavoz dio indicios de estar al tanto de más detalles del que le mencionaron en la pregunta. "Subestima el superávit fiscal y no hay que hacerlo porque diría que es la colum-na vertebral del orden macroeconómico", devolvió en referencia al planteo PRO.

Luego, pasado el mediodía, en el Gobierno apelaban a datos aportados por Hacienda para rebatir otros aspectos técnicos.

"En la actividad va hav indicadores más contundentes de recupe ración, como la suba del 20 por ciento en patentamiento y de un 48% en producción de autos y de casi 20 puntos en despacho de cemento. El crédito también está subiendo muy fuerte y eso tiene un impacto importante", agregaron en Balcarce 50

Cerca de Milei dejaron saber que ni el informe de la Fundación Pensar, ni lo que dijo Macri en su raid mediático, resintieron la "excelen**te" relación** que, tal como aseguró Adorni, tiene con el ex Presidente. La decisión del primer mandatario fue no meterse en la puja entre su entorno y el líder del PRO.

### Avanza el voto por correo para argentinos en el exterior

Jazmin Bullorini

Con amplio consenso, Diputados dictaminó el provecto para que vuelva el voto por correo para los argentinos que están radicados en el exterior. Plantea que sea obligatorio para quienes estén inscriptos en el registro de electores pero hay discusión porque no incluye a las PASO, una instancia obligatoria en el calendario electoral. El proyecto quedó listo para ser votado en el recinto.

"Esta ley viene a saldar un déficit", planteó Fernando Iglesias, prente de la comisión de Relacio nes Exteriores y autor del proyecto que tuvo despacho del plenario con Asuntos Constitucionales con

En 2021 el entonces presidente Alberto Fernández derogó el decreto firmado por su antecesor Mauricio Macri que habilitaba a los argentinos que están afuera a votar por correo y evitar que tengan que viajar hasta las sedes de los consulados del país en que se encuentren, a veces a miles de kilómetros de distancia.

El argumento fue que una modificación electoral no podía salir por decreto sino que tenía que aprobar se por lev. Sin embargo, en el PRO señalarán que "desde los 90' la ley habilita este derecho" y que Macri solo lo reglamentó por decreto.

Unión por la Patria no firmó, no orque estén en contra de la iniciativa en general, sino que pedían más tiempo para discutir el proyec to antes de pasarlo a la firma.

"Hay aspectos que contradicen

el código electoral nacional", aseguró el jefe de bloque, Germán Martínez, quien después apuntó contra el oficialismo por la visita de sus legisladores a represores os en Ezeiza. "Hablan de ampliar derechos y después van a visi-

tar genocidas", lanzó. Mientras tanto, la UCR y la Coalición Civica firmaron en disidencia porque el provecto oficial no incluye la opción de voto por correo pa-ra la instancia de las PASO.

"No incluye a las PASO, no porque no creamos en ellas, yo soy favorable a que se mantengan, sino porque sería duplicar el costo, y es un momento de austeridad", argumentó Iglesias.

"Las ciudadanias son completas o no son. No importa qué le parezca al gobierno la PASO, es un voto obligatorio. Tiene que ser mismo derecho, misma obligación", retrucó la radical Carla Carrizo.

Mientras tanto, Ficha Limpia-el proyecto para impedir que perso-nas condenadas puedan ser candidatos o funcionarios-empezó a debatirse en un plenario de comisiones con especialistas.

El oficialismo apuesta a que el te ma que va debatió en 2017 y 2019sin éxito, pueda finalmente convertirse en lev este año.

Hay proyectos de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica y como contó Clarín la discusión pasa por dos ejes: si alcanza con una sola condena o se debería esperar un segundo conforme para inhabilitar a un candidato y qué tipos de delitos se incluirán para la inhabilitación.

pressreader Prossreader 200 41 664 278 4604

### 13

# La venganza de Milei por las críticas de Mauricio Macri

EN FOCO



Eduardo van der Kooy

nobo@clarin.com

s probable que Javier Milei ha-ya ejercitado en las últimas horas una liberación emocional por asuntos de la realidad que lo mantienen perturbado. ¿De qué estariamos hablando? El Presidente reflotó su confrontación con Pedro Sánchez, el premier español, a raíz de la vandalización que sufrió una residencia que Lio-nel Messi posee en la isla de Ibiza. Fue obra, al parecer, de un grupo ecologista al cual el líder libertario calificó de "comunista".

Hace meses que núcleos ambientalistas realizan en España un activismo intenso contra el turismo. Lo consideran dañino. Barcelona es, en ese aspecto, una de las ciu-dades más afectadas. Milei le pidió a Sánchez que garantice la seguridad de los ar-gentinos en España. La misma que las autoridades de nuestro país, desde hace décadas, no logran ofrecer a sus compatriotas.

La puesta en escena de Milei pudo ha-ber ocultado, en verdad, otro malestar Quedó flotando **después de la cumbre que** hace una semana mantuvo con Mauricio Macri en Olivos. Preámbulo del regreso del ex presidente a la vida pública desarrolla do en varios capítulos. El más importante resultó el acto que realizó en La Boca con autoridades y militancia del PRO, con el objeto de reafirmar su liderazgo y trazar

algunas líneas al Gobierno. Se habría repetido algo que parece sig-nar el vínculo entre Milei y Macri. El Presidente atiende al ex con gran deferencia cada vez que se encuentran. Hace que lo escucha con atención. Pero ninguno de sus consejos es posteriormente trasladado al ejercicio del poder. En la última ocasión hubo un hecho excepcional: el ingeniero hizo públicos cada uno de los cuestionamientos acercados en aquel encuentro bilateral. Cayó mal en ese mundo endemo niado y en permanente revulsión de La Libertad Avanza.

Hace un mes, un informe de la Fundación Pensar, que dirige la diputada María Eugenia Vidal, apenas logró ser digerido por la cúpula libertaria. El texto, en general contemplativo con el avance del Gobier-no, introdujo una frase clara a modo de balance: "Hay más incertidumbres que certe zas", evaluó al cumplirse el primer semes tre del Gobierno.

En las últimas horas alumbró un nuevo informe con un prólogo elogioso de Macri enfocado en la baja de la inflación y el equilibrio fiscal. Sin embargo, se detuvo con algunas precisiones acerca del deterioro laboral. Punto sensible para Milei, que registran casi todas las encuestas de opinión pública. La inquietud social por el costo de vida empieza a ser compartida con la desocupación y el incremento de la pobreza. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA difundió el lunes su última esta-



Idas y vueltas. Caracterizan a la relación entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri, que vertió algunas críticas

dística con un dato estremecedor: el 44.9% de los argentinos estarían viviendo en si-

tuación de pobreza. La Fundación Pensar hizo añadidos pronios. La demanda laboral es la más haia desde el 2002. En lo que va de la gestión mileis-ta se habrían perdido 138 mil empleos (112 mil privados, 25 mil públicos). Entre eneroabril el Banco Central registró el cierre de 330 mil cuentas-sueldo.

Manuel Adorni, el portavoz presidencial. no parece un buen simulador de los estados de ánimo. "No sé de qué informe me hablás. no sé lo que dice", respondió a un periodis ta que le preguntó. Evidentemente algo sa bía por el modo en que continuó desenvolviendo su declaración.

¿Por qué motivo, si no, recordó que Macri durante su gobierno no había podido bajar la pobreza? ¿Por qué motivo, además opinó que el macrismo no estaría acostumbrado a observar que los cambios -a juic suvo-- se producen con tanta rapidez? El portavoz tuvo un buen coreuta en el minis-tro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. "Lo que Mauricio no logró en 4 años Milei lo hizo en un mes", exaltó.

Puede que todas aquellas precisiones havan sido los ornamentos de la esencia de un cuadro que terminó por desagradar a Milei. Espinas macristas que tiene atragantadas. Refieren al cuestionamiento que el ex presidente hizo de Santiago Caputo, el joven arquitecto de la comunicación social que gana inierencia en áreas extremadamente sensibles. Entre otras, la Secretaria de Inteligencia del Estados (SIDE).

Macri se ocupó de hablar del entorno que impediria cualquier acercamiento con Milei. En privado, formula una aclaración, Deja de lado a Karina, la hermana, El Jefe. Con ella nunca pudo conversar mano a mano. Las veces que lo hizo estuvo acompañado por otras personas. Con el joven Caputo, en cambio, habló reservadamente. Pero fue, por los resultados, como si sólo hubiese paado agua bajo un puente. Por ese motivo llamó la atención del ingeniero los elogios que el asesor de Milei le dispensó el día antes del acto en La Boca. No había tenido ninguna comunicación inmediata previa. Ni siquiera telefónica.

### Milei hace que lo escucha a Macri pero ninguno de sus consejos lo aplica.

El Presidente no solo envió a Adorni como vanguardia de la réplica al lider del PRO. El lunes salió dos veces al balcón de la Casa Rosada con propósitos distintos. Una vez junto al ganador de la única medalla dorada (por ahora) en los Juegos Olímpicos. El cordobés José "Maligno" Torres. La segunda, ladeado por Adorni y el joven Caputo. Pocas palabras para cualquier buen entendedor

Milei no esperó demasiado para extender a otras geografías el malestar causado por el ex presidente. Una de las primeras vícti-mas resultó su primo, Jorge Macri. El jefe de la Ciudad tuvo dos grandes contratiem-pos en 48 horas. Luis Caputo, el ministro de Economía, cumplió solo parcialmente el acuerdo para aumentar la coparticipación porteña a 2.95%, de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema. Fue reparatorio por la quita que Alberto Fernández dispuso en plena pandemia para derivar fondos a B nos Aires y sofocar una huelga de la Policía bonaerense.

Por otra parte, el Gobierno anunció que a partir de septiembre cesarán los subsidios al transporte de la Ciudad. El boleto podría trepar a \$1.000-1.400. El secretario de Transporte, Franco Moguetta, aclaró que quedarán afuera de la norma las líneas interiurisdiccionales. Es decir, aquellas que hacen recorridos entre suelo porteño v el Conurbano. Un alivio para Axel Kicillof que, en verdad, tendría otro origen. Las encuestas le siguen concediendo al líder libertario importantes indices de respaldo popular. Aunque en los distritos del Co-nurbano su imagen viene perdiendo ponderación.

Habrá que observar cómo reacciona Macri ante la batalla ampliada que estaría proponiendo Milei. El ex presidente resultó determinante para el arribo del líder libertario a la Casa Rosada. La diferenciación que a futuro pueda tener efecto quizá deba hacerse con precisión quirúrgica. Tal vez por ese motivo, salvo la oposición expresa a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, el ingeniero prefirió no incursionar en otros cuestionamientos institucionales que lo mantienen alerta. Entre ellos, el vínculo belicoso de Milei con el periodismo que marca diferencias. ■

CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 El País

# Colectivos: quieren que Macri y Kicillof paguen los subsidios

La Nación busca liberarse de los costos por las líneas que no cruzan el Riachuelo o la General Paz. Así la Rosada ahorraría 14.500 millones por mes.

Santiago Spaltro

El Gobierno quiere que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires se hagan cargo de los subsidios a los colectivos o que afronten el costo político de ordenar otro au-mento de tarifas al transporte público (ver pág. 36). La intención oficial se conoce

horas después de que se publicara la resolución que habilita la **suba** de los colectivos en el Área Metro-politana de Buenos Aires (AMBA) de un 37,5% a partir del 12 de agos-to, a un mínimo de \$ 371,13 -desde los \$270 actuales-

Las peleas de Milei con Macri y Kicillof

Se trata de otro golpe del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en medio del

#### La tarifa social tiene 5.3 millones de beneficiarios.

programa de ordenamiento de las cuentas públicas

Macri, por un lado, está en pie de guerra porque Nación habría incumplido el acuerdo de empezar a girar la coparticipación por goteo diario, tal cual lo estableció la Corte Suprema de Justicia en



licciones. La Provincia y la Ciudad deberían hacerse cargo de los subsidios o subir las tarifas.

diciembre 2022 (pasar del 1,4% al 2,95% de los recursos coparticipables hasta que haya un fallo de fondo por el período 2020-2022), lo que sumarían unos \$80.000 millones mensuales.

Kicillof, en tanto, estalló la semana pasada porque YPF eligió junto a Petronas a Río Negro como destino de la planta de Gas Na-tural Licuado (GNL), la "inversión más grande de la historia", en vez de a Bahía Blanca, en una decisión que cree que tiene tintes políticos.

Subsidios al transporte La Secretaria de Transporte tra-

baja para que en septiembre la Ciudad se haga responsable de las 31 líneas de colectivos que circulan solamente en su jurisdicción, sin cruzar el Riachuelo o la avenida General Paz.

También buscará transferir los escuentos de la Red SUBE por integrar 2 o 3 viajes (de 50% a 75%, respectivamente) en 286 líneas de colectivos en un plazo menor a las 2 horas, tanto en la Ciudad como en la provincia. La información anticipada por *Infobae* fue confirmada por los funcionarios este martes en el Congreso.

Con todo, Economía intentará lograr un ahorro fiscal superior a los \$14.500 millones por mes, so-bre un costo cercano a los \$70.000 millones por mes que ya tiene en subsidios a los pasajeros de colectivos en el AMBA. Eso, a su vez, evita que paguen un boleto superior a los \$800.

"A la Nación le corresponde subsidiar las líneas de jurisdicción na-cional, que transitan por la Ciudad y el Gran Buenos Aires (GBA). En-tonces no se subsidiaría la Red SU-BE en líneas municipales y pro-vinciales, como hasta ahora, porque no corresponde. Solamente seguiremos aportando a las líneas nacionales y la tarifa social en todo el país, con descuentos del 55%",

aclararon fuentes oficiales. La tarifa social tiene 5.300.000 beneficiarios a nivel nacional, con un costo para el Estado nacional de \$25.000 millones por mes.

En La Plata, en tanto, contaron que Caputo se comunicó con el ministro de Transporte provincial, Jorge D'onofrio, para dejar de pagar el boleto integrado, y que la respuesta bonaerense fue que la Red SUBE es un programa nacional por la "interjurisdicción" con

### Luego del aumento del 37,5%, el boleto mínimo pasa a \$371,13.

la que funciona el sistema.

. Mientras, sigue pendiente la idea de operativizar una Agencia Metropolitana del Transporte, creada en 2012 pero que todavía no pudo funcionar, para resolver estas situaciones con mayor co-

### La Ciudad recurre otra vez a la Corte por la coparticipación

Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

La tensión reanudada en la relación entre Nación y Ciudad por el conflicto de coparticipación motivo diferencias internas dentro del gobierno porteño sobre cómo comunicar los pasos a seguir en lo que tiene que ver con la presentación judicial que harán ante la Corte Suprema, pero también evitando confrontar con Javier Milei, sin romper los puentes tenidos en la negociación.

Así, la denuncia ante el máximo tribunal sigue vigente, aunque falta

durante el lunes por las áreas técnicas que coordinan el Ministerio de Justicia y la Procuración porteña, al punto que fue confirmado por el ti-tular de ese área, Martín Ocampo, quien en la noche del lunes tuiteó sobre el tema, ratificando la presen-

tación de la demanda. "Mañana, el GCBA presentará en la Corte Suprema un nuevo reclamo. El Gobierno nacional debe cumplir con su palabra de aceptar el fallo y transferir el porcentaje de coparticipación federal que corresponde, no el que se le antoje. Así funciona una República con división de poderes", publicó

en su cuenta de Twitter a las 20.35 del lunes 5 de agosto.

La publicación desapareció de las redes sociales en la mañana del martes, cuando se preveía que se iba a rea lizar la presentación. Fue en medio de un pedido general que bajó Jorge Macri a su gabinete de evitar expresiones sobre el tema, teniendo en cuenta que la negociación con Nación sigue en pie, más allá de que la sema na pasada Economía legiró a Ciudad sólo el 1,4% de coparticipación en lugar del 2.95% que la Corte Suprema

tableció que tiene que transferirle No fue el primer comentario que hizo del tema Ocampo, ex ministro

de Seguridad porteño en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, ex fiscal porteño también en el segundo mandato de Mauricio Macri, y referente del radicalismo porteño. Nunca borró el que publicó el viernes 2 de agosto, después de que se confirmara que Nación incumplía el acuerdo se

llado con el gobierno nacional. "El gobierno de Milei incumple los fallos de la Corte Suprema que orde-nan restituir a CABA la coparticipación. Otra prueba más de que son lo mismo que el kirchnerismo: dicen que se ajustan a derecho pero igno-ran a la Justicia", publicó Ocampo en

En pos de entablar una negociación y no romper puentes, Jorge Macri esperó en los últimos días a que la situación se acomodara, evitando tensar más aún un vinculo que vie ne debilitado desde hace meses. El viernes se vieron cara a cara el ministro de Hacienda porteño Gustavo Arengo y el secretario de Hacienda nacional Carlos Guberman, Fue allí donde Nación planteó la nueva oferta, con fondos discrecionales, pero, según la Ciudad, rompió el compromiso que habían sellado dos semanas atrás Macri y Caputo.

En ese mano a mano se acordó, no obstante, el envio de \$20.000 millo nes iniciales, que se sumaron a la transferencia por goteo del jueves. Pero la negociación quedó completamente trunca porque la postura de Ciudad es que se cumpla el fallo coresano tal cual está previsto. La estrategia judicial se apoya también en la opinión de juristas de prestigio co-mo el cordobés Antonio María Hernández, convencional de 1994 que asesora a la Ciudad en temas de constitucionalidad.

pressreader ProssReader.com +1 604 278 4604





stro. Mario Russo llevará la propuesta de cambios en el área a su cargo

# El Gobierno busca cobrar a los extranjeros en los hospitales y limitar remedios de alto costo

Son cambios que impulsa Salud, en línea con el ajuste de la economía. Buscan redefinir las competencias de las provincias y "optimizar" gastos.

Guido Carelli Lynch

gcarelli@clarin.com

En los próximos días, el ministro de Salud Mario Russo le planteará a Javier Milei la necesidad de que el oficialismo empuie una lev nacio nal para que los **extranjeros no res**i dentes deban pagar su atención en los hospitales. La decisión busca enfatizar un supuesto cambio de para digma en una de las áreas más sensi bles de la administración pública.

La discusión vuelve a colarse en la agenda después de que varias provincias-como Santa Cruz y Salta-anunciaran de manera unilateral que ya no atenderían de mane ra gratuita, aunque con diferentes matices, a extranjeros

El gobernador salteño Gustavo Sáenz, que por momentos se mue ve como un libertario entusiasta. fue el primero en anunciar que impulsaría un proyecto similar en el Congreso. El oficialismo quiere liderar esa discusión.

Los referentes en materia de sa lud del Presidente v de Cristina Kirchner (y del resto del arco político) tienen el mismo diagnóstico sobre el sistema de salud: está quebrado y

necesita optimizar sus recursos.

El Gobierno plantea -en la línea con su posicionamiento económico- más gestión privada y desregulaciones. La premisa es la misma que para otros ámbitos, "No hay plata", reiteran en el viejo edificio de Obras Públicas en la 9 de Julio.

En los croquis de la Ley Hojarasca que empuja el ministro de Des-

#### El sistema de salud está quebrado, coinciden referentes en la materia.

regulación v Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hay una decena de normas de salud de hace décadas que el Gobierno quie re derogar: desde la lev de Salud Mental a la Ley de Salud sexual. Como el carnet de mochilero que cita el ex titular del Banco Central, para el Ejecutivo son apenas ejemplos de legislación vetusta.

Más ruidosa podría ser la autorización para implementar un código alimentario que facilite la importación de alimentos, un item más complicado que la compra de medicamentos extranjeros

Los organismos que dependen del ministerio de Salud se salvarian de la gigantesca poda que impulsan en el Gobierno. La continuidad del Incucai y otros institutos médicos nacionales no podrán ser eliminados a través de las facultades extraordinarias en materia administrativa con las que el Congreso dotó al Presidente. Aunque sí pue den ser reformados y refuncionali zados, en el Gobierno aseguran que no son un objetivo específico. De todos modos, en el oficialismo no descartan la posibilidad de traspa sar hospitales nacionales a la órbita de las provincias.

En el equipo de Russo-con pasado en el gobierno de María Eugenia Vidal y el gabinete del ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre, un dirigente que divide aguas dentro del Gobierno-pretenden que el ministerio asuma una función rectora y que funcione como una suerte Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), como el de Estados Unidos, para regular guías específicas los procedimientos de atención médica y cobertura

En el Ejecutivo guieren limitar edicamentos de alto costo o

para cuidados paliativos que se autorizan por la vía judicial y los gastos asociados a servicios por disca pacidad, como transporte y educa-ción integradora que termina en las cuentas de Salud.

En el Gobierno sugieren que se esconden detrás de esas órdenes el interés de los laboratorios, porque el promedio de sobrevida de los pa-

### Anuntan a limitar los medicamentos para cuidados paliativos.

cientes para los medicamentos más caros es de 3 meses. Destacan que la mayoría son paliativos. "Tenemos que decidir si vamos a comprar esa medicación o 45 millones de vacunas', dicen.

Respecto a los argumentos para revisar y reordenar los gastos de discapacidad señalan que el 80% de los \$84.900 millones del Fondo de redistribución para obras sociales se los lleva esa área

Al mismo tiempo, piensan en avanzar en la creación de una Agencia de Evaluación, que hoy soexiste como una comisión cuyas resoluciones no son vinculantes

En el Ejecutivo defienden el alcance del programa Remediar -que distribuye medicamentos- pero advierten que el Gobierno tampoco tiene información sobre su traza-bilidad. "No sabemos quién los to-

ma", argumentan. Por eso, la dirección de Tecnología del ministerio avanza en un sistema de Información para sistema tizar y centralizar los datos de los

Anotan que la misma deficiencia se siente en los registros de vacunas, porque los agentes públicos y privados no cargan toda la infor mación en el omnivac. Reconocen que después de la pandemia los índices de vacunación bajaron aunque no hay estimaciones conclu-

En los primeros meses de ges tión, el Gobierno repartió **equipos que** habían sido adquiridos por la estión anterior. El ministro de Sal<mark>u</mark>d, que escucha los consejos del influvente asesor de jefatura de Gabinete, Mario Lugones, pretende que los servicios públicos provinciales y municipales de salud ha gan uso del "recupero" y hagan las gestiones para cobrarles a las obras sociales y las empresas de medicina prepaga por las intervenciones, internaciones y servicios que prestan a pacientes adheridos a esos centros de salud.

Después de eliminar un programa de becas por supuesto uso discrecional, que <mark>tenía un gasto de</mark> \$1,400 millones, en el equipo de Russo quieren evitar un brote de dengue como el de este año v empujan un plan integral que solo in cluirá la vacunación focalizada. El resto, como quiere el Ejecutivo, correrá por suerte de las provincias Alineado con la Rosada, el cordobés Martín Llaryora picó en punta y anunció la compra de 150 mil vacunas para prevenir una nueva epi-

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 16 El País

# La Casa Rosada mete presión por un asiento clave en la AGN

El Gobierno quiere frenar la nominación del radical Negri en el organismo y que se designe a Santiago Viola, apoderado de LLA. UxP decide su candidato.

Gustavo Berón

gberon@clarin.com

La tensión entre el oficialismo y la oposición no afloja en Diputados y el Gobierno aumenta la presión en la disputa por asientos clave. Ahora, Martín Menem, busca trabar la esignación de los representantes de la Cámara baja para la Auditoría General de Nación (AGN) y exige un lugar en el organismo de control. En principio se especulaba que en la sesión convocada para este miércoles, en la que se tratará un paquete de seguridad del Ejecutivo, se iban a formalizar las designaciones de Jorge Triaca, por pro-puesta del PRO; de Mario Negri, el candidato de la UCR; y de un representante de Unión por la Patria

"No se trata lo de AGN porque no hay acuerdo con el oficialismo", repitieron Miguel Angel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Cris-tian Ritondo (PRO) y Oscar Zago (MID) tras una reunión que Menem tuvo este martes por la tarde on los presidente de los bloques dialoguistas para ordenar la sesión.

Lo cierto es que tanto los espa cios que sostienen la candidatura de Triaca como la de Negri insistie ron que tienen los votos para apro-

bar las designaciones. Sin embargo, la falta de definición de Unión por la Patria, que hasta anoche no había confirmado quién será su representante en el organismo de control, hace tambalear el acuerdo de la oposición



Candidato. Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza. Defendió a los hijos de Lázaro Báez.

La pelea sigue entre el camporista Juan Forlón, a quien se le venció el mandato y tiene llegada a Máximo Kirchner, y el ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, cerca-no a Sergio Massa. De manera inesperada, apareció uno más en la disputa: el ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich.

Lo cierto es que en la reunión de er con los presidentes de bloque

Menem reclamó a los dialoguistas un lugar para La Libertad Avanza en el organismo de control.

En realidad, el riojano presiona por un acuerdo político "integral" que incluya, por ejemplo, la puesta en marcha de la bicameral de In-

La conformación de esa comisión está trabada por la falta de acuerdo por la presidencia. El Gobierno quiere dejarla en manos del senador peronista Edgardo Kueider, pero el macrismo presiona p ra imponer al misionero Martín

Santiago Caputo, principal asesor de Javier Milei, trató de convencer al senador del PRO de la importancia que tiene para el Ejecutivo que la comisión sea encabezada por Kueider. Sin embargo, Cristian Ritondo, jefe del PRO en Diputados. ratificó la decisión de que el lugar era para un senador del macrismo. La conformación de esta comisión generó tensión desde un comien-zo cuando el oficialismo desconoció un acuerdo con Hacemos Coalición Federal para designar a Emilio Monzó en esa bicameral.

La idea que más le cierra a Caputo es que la presidencia quede en manos del diputado **Gabriel Borno**roni, el jefe de bloque de La Libertad Avanza.

El Gobierno hace una fuerte apuesta a la comisión de Inteligencia sobre todo luego de que la bica-meral de Trámite Legislativo decidiera convocar para mañana a una reunión para tratar un paquete de DNUs, entre los que está el decre to que aumenta el presupuesto de la SIDE en \$ 100.000 millones.

Es incierto lo que puede pasar con el controvertido decreto que incrementa los gastos reservados para un área que controla Caputo. El aumento presupuestario es rechazado por la mayoría del arco dialoguista e incluso por represen tantes del oficialismo como el senador Francisco Paoltroni

En los pasillos del Congreso es comentado que Miguel Angel Pichetto aconsejó al asesor del Gobierno que avance en la conforma ción de la bicameral de Inteligencia, maniobra que podría estar vinculada con el futuro del DNU.

Todo esto explica la presión de Menem condicionando la designación de los representantes de Di-putados para la AGN. El riojano, por indicación de la Rosada, presiona para que un asiento sea para Santiago Viola, apoderado de La Liber tad Avanza y ex defensor de los hijos de Lázaro Báez en la causa del dinero K. Desde el entorno de Menem no hablan de quitarle el lugar al PRO y en cambio cuestionan la postulación de Mario Negri. "No hay intención de ceder un lugar gratis", dijeron desde el oficialis mo. Menem no tiene apuro en resolver los lugares para la AGN.■

### UCR: los rivales de Lousteau rechazan la postulación de Lijo

Alejandro Alfie

aalfie@clarin.com

Los dirigentes radicales que se oponen a la conducción del senador Martín Lousteau, le reclamaron al presidente del partido que convo-que a un amplio debate sobre la postulación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos candidatos oficiales a integrar la Corte Su-prema de Justicia, ya que es necesario que quienes ocupen esos es-pacios tengan "idoneidad, ejemplaridad y paridad de género".

Esa postura quedó plasmada en el primer acto contra los candida-tos oficiales a la Corte que hizo este martes por la tarde la línea interna Adelante Radicales, un sector que se referencia en Jesús Rodríguez y Facundo Suárez Lastra, enfrentados a Lousteau, Daniel Angelici y Emiliano Yacobitti.

Los dirigentes radicales de este ector destacaron que rechazan la iniciativa del gobierno de Javier Milei, ya que reclaman la presencia de mujeres en la Corte y rechazan la candidatura de Ariel Lijo, a quien le dedicaron fuertes cuestionamientos sobre su integridad mo ral y falta de independencia judi-

Los senadores Carolina Losada y Pablo Blanco, los diputados Karina Banfi y Manuel Aguirre, así co mo el exjuez Ricardo Gil Lavedra, fueron algunos de los que respon-dieron a la convocatoria del sector liderado por Rodríguez y Suárez Lastra, quienes se mostraron muy satisfechos por la presencia de más de 200 personas que colmaron el Salón La Argentina, cercano al Con-greso de la Nación.

En diálogo con Clarín, la senado-

ra Losada dijo que va a votar en contra de Lijo, por los "graves cuestionamientos" a su candidatura. Y además destacó que "es necesario" que por lo menos haya una mujer en la Corte. En el mismo sentido se expresó el senador Blanco, quien conversaba animadamente con Luis "Beto" Brandoni, pocos minu-tos antes del inicio del acto radical.

Allí expusieron la diputada Ka-rina Banfi, vicepresidenta del bloque de diputados radicales; Gil La-vedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía y vicepresiden-te de la Convención Nacional de la UCR; el exsenador Luis Naidenoff. vicepresidente segundo del Comité Nacional; y la exsenadora Inés Brizuela y Doria, vicepresidenta

primera del Comité Nacional. "Hay un problema estructural. Tenemos que pedir que los dos lugares sean ocupados por mujeres", dijo la diputada Banfi, "para que haya igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en cubrir la

máxima instancia judicial". La vicepresidenta del bloque de diputados radicales hizo un repa-so por la integración de la Corte Suprema en las diferentes provincias, así como en otros países, como Estados Unidos, Israel y Nueva Zelan-da, para destacar la necesidad de incorporar mujeres, tal como ocu-rría hace pocos años en la máxima

instancia judicial de la Argentina. También Lavedra expresó la necesidad de incorporar mujeres en la Corte. "No se trata de una opción, es una exigencia constitucio-nal respetar la paridad de género", seguró, y señaló que "esto es muy importante que se discuta dentro de la Unión Cívica Radical".■

pressreader ProssReader.com +1 604 278 4604



El País CLARIN-MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2034

# Para la Cámara Electoral, no hay constancias de aportes a la campaña K del primo de Macri

claminiramire.correia.martins@omail.com

Ángelo Calcaterra había confesado pagos en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Y Casación Penal aseguró que eran para el Frente para la Victoria.

#### Lucía Salinas

18

lsalinas@clarin.com

Con una nueva resolución y un pedido de información, la Cámara Nacional Electoral (CNE) acaba de abrir dudas sobre un fallo que benefició a Ángelo Calcaterra, el empresario primo de Mauricio Macri, quien en el marco de la Causa Cuadernos había declarado como imputado colaborador, pero resaltando que sus pagos no correspondían a sobornos sino a aportes de campaña. Pero la CNE sostuvo este martes que 'no surge referencia o constancia alguna del supuesto aporte para campaña que manifiestan haber hecho los imputados en la causa penal'.

En el marco del control patrimonial de la última campaña electoral (esto es, para la elección presidencial y parlamentarios Mercosur por distrito nacional –PASO, General y segunda vuelta- del año 2015) la Cámara Nacional Electoral evaluó el caso puntual de Calcateray Javier Sánchez Caballero: recientemente la Cámara Federal de Casación dijo que los pagos verificados en el marco de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, no se trataron de sobornos sino de aportes de campaña.

Los abogados del primo de Mauricio Macri señalaron ante la Cámara de Casación Penal que desde un comienzo, cuando se presentó a declarar en el marco del expediente penal, sin estar aún imputado, Calcaterra "reconoció ciertas en-



Cuadernos. La resolución de la Cámara es un revês para el empresario, primo del ex presidente

tregas de dinero, señalando expresamente su causa y destino", en este sentido la defensa recalcó que los fondos implicados eran "aportes de campaña".

Los años implicados, en el tramo en el que se investigó al ex dueño de IECSA, van desde 2013 a 2015, la confesión como arrepentido que brindó ante el fiscal federal Carlos Stornelli, decía que "terminó cediendo a las fuertes presiones del Lic. Baratta y le ordenó materializar aportes de dinero para las campañas electorales".

Más específicamente se informó que entre 2013 y 2015 se hicieron pagos de campaña a través de dos compañías, ODS S.A. e IECSA S.A de las cuales eran accionistas Calcaterra y director Javier Sánchez Caballero. Esas entregadas de dinero se concretaron en el garaje del Hotel Hilton sito en Macacha Güemes 307. Al momento de especificar las fechas, se consignó que se

hicieron los días 1º de octubre de 2013, 30 de junio de 2015, 13 de julio de 2015 y 4 de agosto de 2015.

El caso fue analizado por la Cámara Electoral, ya que lo se discute es el envío de la causa a dicho fuero. En la resolución a la que accedió Clarín, sostienen los jueces que no pueden desconocer el fallo de la Sala I del máximo tribunal penal que excluyó del caso de sobornos a Calcaterra y calificó sus pagos como aportes de campaña. Ese fallo, sostienen "declaró la competencia electoral de la Capital Federal para intervenir en una causa en la que se imputan a Calcaterra y a Sánchez Caballero".

chez Caballero".

A la hora de recordar porqué se produjo ese cambio de competencia, es decir: no tratar el caso del primo de Macri como un delito penal-pago de coimas- sino como un caso electoral -aportes de campaña-, la Cámara Electoral señaló que se "fundamentó en que esas entregas habrían estado dirigidas a financiar las campañas electorales de la agrupación Frente para la Victoria en los años 2013 y 2015".

Sin embargo, explicaron los camaristas del fuero electoral que "no se advierte referencia alguna en la sentencia apelada ni en el dictamen del señor fiscal, sobre algún supuesto aporte -declarado o no declarado- en la mencionada causa penal por parte de los imputados Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero, ni de las empresas a las que se encuentran vinculados (ODS S.A.; IECSA S.A. y Creaurban S.A.)\*.

Frente a este panorama, el Tribunal entendió que este dato "no puede ignorarse donde se revisa el financiamiento de la campaña a la
que se refiere la Cámara Federal de
Casación Penal en el pronunciamiento antes mencionado". El punto es que si el fuero federal penal
resuelve que los pagos realizados
por Calcaterra fueron aportes de
campaña, no se debe dejar afuera
el hecho de que "no hay registros
de los mismos".

La CNE remarcó que "toda vez que en el caso no surge referencia o constancia alguna del supuesto aporte para campaña que manifiestan haber hecho los imputados", para clarificar la situación corresponde iniciar algunas medidas: que se envíen todas las pruebas que sustentan el planteo de que fueron aportes de campaña y no pago de sobornos, que el Tribunal de juicio del caso Cuadernos mandé todas las actuaciones que involucran a Calcaterra, y una auditoria contable sobre las empresas del primo del ex Presidente para en un entrecruzamiento de números, se deduce si efectivamente hicieron aportes electorales.

clasificados.clarin.com

Ida y vuelta. De el lunes negro a un martes con mejor clima para las inversio

# Respiro en el mercado: cayó el blue, y rebotaron las acciones y los bonos

El blue cedió hasta \$1.375. El CCL subió sobre el final de la rueda y terminó a \$ 1.340. Riesgo país en 1.625 puntos.

Ana Clara Pedotti

En línea con los mercados interna cionales, los activos argentinos se tomaron un respiro este martes después del lunes negro que de-rrumbó a los mercados. La bolsa porteña recuperó 2,4% medida en dólares, mientras que los títulos públicos avanzaron hasta 2,2%. El riesgo país, que llegó a tocar los 1.700 puntos el lunes, retrocedió hasta a los 1.625 puntos básicos.

"Los mercados de acciones recuperaron parcialmente las perdidas sufridas el lunes, con el S&P 500, subiendo en un 1,04%, el Nasdaq subió en un 1.03% y el Dow Jones subió en 0,76%. Esta suba estaria explicada por el flujo de generado por los compradores del "dip" experimentado en las últimas jornadas", explicaron sobre el cierre de la rueda en Aurum Valores

Luego de una jornada de pánico en los mercados, apalançados en una recuperación de la bolsa de Japón, la rueda transcurrió en un es cenario "normalizado". "Por el lado de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la tasa a 2 años subió en 1,72%, mientras que la tasa a 10 años subió en casi 3%. Por otro lado, el VIX, el índice que mide el "miedo" del mercado, bajó fuerte-mente en un 28,16%, sin embargo, sigue estando un 56% arriba con

respecto a la semana pasada".

Esta tregua en el frente financie ro se tradujo en una jornada más calma para el mercado cambiario. En la calle, el dólar blue retrocedió hasta los \$1,375. La misma tendencia se vio durante la mayor parte del día en los tipo de cambio financieros, aunque sobre el final de la rueda el contado con liquidación subió levemente. El CCL finalizó con un alza de 0,2% a \$1,340,93 mientras que el dólar MEP cayó 0.7% v terminó a \$1.336.40.

En el mercado oficial, el Central volvió a comprar dólares: el organismo que preside Santiago Bausuli se quedó con US\$ 14 millones producto de sus intervenciones en el segmento mayorista. En las primeras cuatro ruedas de agosto, lleva acumulados US\$ 96 millones Así, la brecha con el dólar financie ro volvió a niveles del 40%.

Sin embargo, las reservas internacionales caveron US\$ 882 millones, a US\$ 27.311 millones, tras el pago de unos US\$ 850 millones al Fondo Monetario Internacional.

Los factores locales, que mantie nen a Argentina alejada del foco fi-

COMPRO PROPIEDADES 4813-3234 911-41605132

nanciero global como el cepo cambiario y un riesgo país elevado, sir-vieron como "amortiguador" para la sangría en los precios que se pre-sentó en el inicio de la semana.

El lunes, Argentina no salió tan mal parada del torbellino que azotó a los mercados globales. En el Gobierno destacaron a última hora del día: "En días como éste Argentina solía exponenciar las bajas

"A pesar del flight to quality (vue lo a la calidad) a nivel global, el sentimiento del mercado fue relativamente favorable para los bonos so beranos argentinos. "Una porción significativa del mercado vio una oportunidad de entrada con precios atractivos", dijeron en IOL. ■

Las conclusiones del mercado tras el tembladeral y posterior rebote de los mercados internacionales.

### Lunes negro: ¿una oportunidad para América latina?

¿Qué conclusiones sacaron en el mercado del frenético lunes negro que atravesaron los mercados? Lo que sigue es un resumen de un informe distribuido por la consultora Deplphos Investment, que conduce Leonardo Chialva:

El fuerte y rápido deterioro de los mercados bursátiles luce exagerado para la dinámica de los fundamentos. La economía no está colapsando, y los varios bancos centrales relevantes están en un proceso de relajamiento de sus políticas monetarias (el británico, el europeo, el canadiense, y otros). Aun así, el ajuste de estos días no dejó valuaciones regaladas, ni fue lo profundo como pa ra reflejar una situación de pánico indiscutible.

- Es incierta la ventana de tiempo por la cual estarán presentes estas condiciones (el enfriamiento económico, la potencial revisión de expectativas, y el reacomodamiento de posiciones finan-cieras al "nuevo conjunto de tasas"). Hoy nos resulta prudente mantenerse fuera. Aunque las manos más ágiles pueden inten tar sacar provecho de la volatilidad.

- Las "víctimas del Carry tra de". Últimamente venimos men-cionando el efecto del Yen Japonés a nivel global, y en particular en Latinoamérica. La región actuó como la contracara del carry trade, pagando tasas altas, aunque esta situación ya se venía dando vuelta últimamente, en Brasil en particular, no así en México.

actuó como cobertura en general contra otras posiciones globales de moda (inteligencia artificial, criptos, etc), con sectores cíclicos usados como "hedge" (cobertura). Por esto, el día de ayer (el lunes). en el que no hubo índice estadounidense bajando menos del 3%, los índices de la región tendieron a caer menos, exhibiendo mucho

19

menor beta que el habitual. - En Brasil, el carry trade ya estaba siendo abandonado hace varias semanas, y en parte por ello, junto con potenciales intervenciones del banco central, el tipo de cambio en este país terminó solo parcialmente devaluado, con momentos en los que llegó hasta a apreciarse en el intradiario.

- En contracara, el peso mexicano, que se encuentra altamente apreciado, fue de los que más se devaluó en la región, para alcanzar los 19,4 pesos por dólar. - En resumen, la región, que ma

vormente no participó de la fiesta del carry trade y las inversiones apalancadas apoyadas en las ba-jas tasas de Japón, **hoy podría ser** favorecida justamente por haber sido ignorada. Explicado principalmente por efecto contagio. creemos que los activos con fundamentos en la región deberían ser de los primeros en recuperar, no habiendo sido inflados por flujos que las llevasen a valuaciones exuberantes. De hecho el día de ayer vimos como en Argentina los activos, que abrieron con fuertes bajas cerraron neutrales o con bajas leves, algo similar a lo que se

### Ayudanos a encontrarlos 0800-333-5500





Brisa Carolina Del Pino



Marco Gabriel Gimenez



Norma Marquez



RED SOLIDARIA









CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 20 El País



ugural. Javier Milei habla en la Exposición Rural de Palermo. Allí prometió las medidas que se efectivizaron aver y que alivian al campo

# Milei cumplió: bajó y eliminó retenciones a carnes y lácteos

Lo había anunciado en la Rural. Y ayer lo efectivizó. Redujo 25% los derechos de exportación a las carnes y quitó esos impuestos a los productos lácteos.

A través del Decreto 697/2024, publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno eliminó los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca y a las cadenas porci-na y láctea. Además, **redujo 25%** las retenciones para las produccio nes de carne bovina y aviar, entre

Las medidas habían sido anticipadas por Javier Milei en la inau-guración oficial de la Exposición Rural 2024 el pasado 28 de julio y de acuerdo a la Secretaría de Agricultura, "apuntan a darle mayor competitividad y previsibilidad a un sector productivo estratégico

para la economía argentina".

El decreto establece la elimina ción de los derechos de exportación para los productos de la categoría vaca -excepto animales vivos-cuya codificación, de acuerdo a sus características, sea A, B, C, D y E, y se encuentre conforme a lo estipulado en el Anexo III de la Resolu-ción Nº 32/2018. Estos productos, cuyo principal destino es la expor-tación, tributaron más de 60 millones de dólares en retenciones durante 2023.

Por otra parte, dispone la eliminación de las retenciones para los productos de la cadena porcina, "con el fin de dotarla de una mayor competitividad y proyección internacional para un producto con alta demanda mundial".

Asimismo, elimina definitiva-mente los derechos de exportación para la cadena láctea: produc tos elaborados con leche, leche bo vina, bebidas a base de leche, casei na v sus derivados, un tributo que oscila entre 4,5 y 9 % y que hoy se encuentra temporalmente suspendido hasta junio de 2025.

"Con su eliminación definitiva, los procesos de la industria láctea tendrán mayor previsibilidad para crecer en productividad e inversiones", sostuvo el Gobierno

La medida fija una reducción del 25 por ciento en las retenciones para todas las proteínas animales, cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5 y 9 por ciento.

Las proteinas animales consti-

### PARA TENER EN CUENTA

70

es de dólares que representa el 25% de lo que se

#### ACFITEROS

Un paro sorpresivo frena la actividad en puertos agroexportadores

orpresivamente ayer el Sindica to de Obreros y Empleados Acelteros (SOEA) y la Federación de Obreros y Empleados de la Indus tria Aceitera (FTCIODyARA) ianzaron un paro que frenó la actividad en varios puertos del Gran

El paro afecta a Terminal 6 de Cargill, a la cerealera de capitales chinos Cofco en Puerto General San Martiny a Bunge,

En algunas plantas denuncian bloqueos sindicales que complican el acceso de camiones a las playas. En total, calculan que hay niles de camiones afectados.

En paralelo, las terminales portuarias agroexportadoras lidian con la altura del río Paraná, que está en uno de sus niveles más

tuyen un agregado de valor en origen a nuestros granos y tienen un impacto federal masivo, ya que ovinos, avícolas, bovinos y el resto de las especies exportables argentinas se producen en todas las provincias de nuestro país", destacaron desde la cartera de Agricultura.

Solo en 2023, el 25 por ciento de los derechos de exportación de es tas categorías **superaron los 70 mi**llones de dólares.

"Estas disposiciones, que se en marcan en un proceso más amplio de desregulación, baja de arance les a insumos agrícolas, apertura de mercados internacionales y simplificación de trámites en el control comercial, apuntan a se-guir quitando el peso del Estado de los hombros de la producción agro-pecuaria, responsable de 1,2 millones de empleos y del 63 por ciento del total exportado por la Argenti-

na", afirmó el Gobierno. Las medidas fueron celebradas por los productores (ver en esta misma página) y por los industriales de la alimentación. Copal, la cá-mara que los agrupa, señaló: "Es un avance significativo". ■

### "Es el camino correcto", celebraron los productores

Luego de que el Gobierno nacional oficializara la eliminación y reduc-ción de los derechos de exportación para varios productos del agro, y el fin de la obligatoriedad de inscribirse en el RUCA para comercializar granos y derivados para uso propio, el campo salió a mostrar su beneplácito.

"Entendemos que es el camino

correcto, desburocratizar y bajar impuestos, para devolver compe-titividad al sector y permitir desarrollo económico en las provincias apuntalando a la recuperación del país", dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural.

En el caso de las proteínas animales, "la eliminación o baja de retenciones para las distintas cadenas nos pone ante el desafío de la inversión para aumentar la pro-ducción; esperemos que estas medidas positivas se plasmen en el mercado y lleguen a los producto-

res", expresó Pino. En cuanto a la cadena láctea, "so lo hay que mirar como, desde hace meses, viene mostrando síntomas de recuperación con una medida

provisoria", en referencia a la quita de retenciones temporaria dispuesta hasta fines de diciembre de 2023 y luego prorrogada, aunque nunca eliminadas definitivamente como hasta hoy.

Es una excelente noticia el anuncio por las recientes rebajas en los derechos de exportación publicadas en el Boletín Oficial!" manifestó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en sus redes sociales. Para la entidad, se trata de 'un paso importante en la dirección correcta" para el sector agroin-dustrial, por lo que celebró las medidas y reafirmó su postura: "Creemos firmemente que todas las retenciones deben eliminarse dentro de este periodo de gobierno",

enfatizaron. Para Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, la entidad gremial que representa a las cooperativas del agro, "es muy auspicioso que hayan reducido algunas retenciones, porcentajes en las retenciones para algunas proteínas animales y en el caso de la lechería, que estaban suspendidas, que finalmente la hayan eliminado ya que es un sector que estaba pasando por una situación muy crítica". Valoró que empiecen a recortar impuestos.

pressreader Pressreader 200 41 664 278 4604











congreso.aapresid.org.ar

7, 8 y 9 de

de Buenos Aires

agosto de 2024 La Rural, Predio Ferial

HOY COMENZÓ EL CONGRESO MÁS ESPERADO DEL AÑO

Seguí las charlas por *streaming* 

desde congreso.aapresid.org.ar y expoagro.com.ar

















Buenos Aires Cludad

ANFITRION

















































PATROCINIOS B













































































MEDIA PARTNER



BAENTOCIOS FEI Tribuno















Radio Rivadavia

APOYAN Clarin® LA NACION





AgroLink















ventas@exponenciar.com.ar | © +54 9 11 5844-2945 troiano@aapresid.org.ar | © +54 341 601-8111

ORGANIZAN Apresid EXponencia?

pressreader pressr

22 El País CLARIN - MÉRICOLES 7 DE AGOSTO DE 2024



Estimación. El indice de precios de julio seria 3,9% y de 3,8% este mes, de acuerdo a economistas.

## Inflación en baja y mejora de la economía desde octubre, según analistas

Es el resultado de la encuesta de Expectativas que realiza el Banco Central. El índice de precios de julio sería 3,9%.

En julio, los economistas que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) calculando las principales variables económicas, estimaron una inflación mensual de 3,9% para Julio (-0,9 puntos respecto del sondeo anterior). El dato oficial se va a conocer el próximo 14 de agosto.

Además, para este mes, los expertos proyectaron una inflación mensual de 3,8% y para el año de 127,4% interanual (-0,9 p.p. y-10,7 puntos en relación con la encuesta previa, respectivamente). Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado (Top 10) esperaban una inflación de 3,9% para julio, de 3,6% para agosto y de 122,2% interanual para 2024 (-14,4 p.p. en relación con el REM previo).

ción con el REM previo).

Respecto del IPC Núcleo, el componente inflacionario que no toma en cuenta la evolución de los precios estacionales, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para julio en 3,6% y para agosto en 3,4%. El Top 10 esperaba una inflación núcleo de 3,5% para julio, de 3% para agosto, y de 107% anual para 2024 (-7,8 puntos respecto del REM previo).

Sobre el crecimiento de la economía, el relevamiento de julio, proyectó para 2024 un nivel del Producto Interno Bruto (PIB) real 3,7% inferior al promedio de 2023, igualando la perspectiva respecto del relevamiento previo. Quienes constituyen el Top 10 proyectaron, en promedio, una reducción de 3,5% en el año. La caida se habria concentrado en el primer semestre. De acuerdo con los pronósticos recibidos, el nivel de actividad comenzaría a recuperarse en el tercer trimestre del año, con una suba de 0,4% en el semestre. Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio de 3,2% interanual.

La tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre del año se estimó en 7,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) quedando igual respecto al REM previo. Para el Top 10, la tasa de desempleo se ubicaría en 7,7% en igual período (-0,1 puntos con relación al REM anterior). El conjunto

### PARA TENER EN CUENTA

7,9%

estiman el nivel de desocupación en el segundo trimestre de este año. La economia mejoraría en el tercer trimestre.

3,5%

sería la caída del PBI este año, de acuerdo a los economistas que consulta el BCRA. Coinciden con de participantes del REM espera una tasa de desocupación de 8,1% para el último trimestre de 2024.

Por otro lado, los economistas pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados, para agosto de 375% TNA (equivalente a una tasa efectiva mensual de 3,1%) y un leve aumento hasta 37,9% TNA en diciembre. Quienes forman el Top 10 preveían que se ubicaría en 38,6% en agosto.

En cuanto a la mediana de las proyecciones del tipo de cambio nominal del REM se ubicó en \$942,5 por dólar oficial para el promedio de agosto de 2024 lo que implicaría una suba mensual promedio de 2% de la paridad cambiaria. Para el Top 10 el tipo de cambio nominal promedio esperado para agosto es \$942,6 /US\$. Para diciembre el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de \$1.088.2 /US\$. La variación interanual implicita a diciembre de este año en los pronósticos se ubicó en 69,5% (13.3 puntos menos que el REM previo).

Sobre la balanza comercial, quie-

Sobre la balanza comercial, quienes participan del REM estimaron para 2024 que las exportaciones totalicen US\$ 77.194 millones. Finalmente, la proyección del superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM se ubicó en \$7.384 miles de millones para 2024.

### Rocca advirtió en Brasil sobre la primarización de las economías

El presidente de Techint se refirió al estancamiento productivo y a su impacto en la gobernabilidad.

En San Pablo, Brasil, en el que es el Congreso ACO, el más importante sobre la industria del acero del continente, Paolo Rocca advirtió ayer sobre la "primarización" de las economías de América latina, que venden sus productos sin valor agregado y lo que eso significa en términos de atraso en los países y en la debilidad de sus instituciones.

El presidente del grupo Techint habló antes los mayores referentes del acero, unos 700 empresarios. Apuntó contra China, como un factor clave en la primarización de las economía: "Nunca hubo en la historia una transferencia productiva de esta magnitud en tan poco tiempo", soltó en obvia referenciaa los últimos 30 últimos años.

Así se explayó sobre la desindustrialización, como factor del estancamiento de las economías de la región y su impacto en la gobernabilidad. También se refirió a la hipertrofia del Estado y el caoste de impuestos distorsivos, como freno a la inversión e iniciativa privada.

va privada.

Las palabras de Rocca se inscriben en un contexto en el que el consumo de acero no crece "porque nuestras economías crecen muy lentamente, en un modelo que privilegia los productos primarios y los sectores financieros y de servicios. Hace 15 años, las economías del Mercosur representaban el 4,1% del PBI mundial. En 2023, representaron sólo

el 3%. En términos de PBI per cápita, crecimos menos del 10% en los últimos 15 años. Mientras tanto, los países desarrollados crecieron entre un 25% en EE.UU. y un 15% en Europa<sup>2</sup> señaló

un 15% en Europa", señaló.
Rocca añadió: "Los países en desarrollo en su conjunto crecieron mucho más: India y China estuvieron cerca de duplicar su PBI per cápita en el mismo periodo. Esta es la Imagen de un fracaso colectivo, que ha tenido consecuencias muy graves para la calidad institucional y la gobernabilidad de la región. Y seguirá haciéndolo si no somos capaces de revertir este escenario".

Aqui otros conceptos:

"La hipertrofia del Estado llevó
a resultados adversos, y el caos
de impuestos distorsionados logró frenar la inversión y la iniciativa privada. El crecimiento de un
país se construye sobre: Libertad
e incentivo a la iniciativa privada
en todos los sectores de la sociedad; Promoción y respeto de la
rentabilidad del capital invertido,
sin demonizar los beneficios y la
generación de recursos de los que
depende; Competitividad y expansión de la actividad y el empleo privado y formal.

"Si miramos las matrices pro-

•"Si miramos las matrices productivas de nuestros países, vemos un factor esencial que limitó nuestras posibilidades de crecimiento: la primarización de las economías y la reducción de la participación del sector industrial en el PBI". ■



En Brasil. Paolo Rocca se refirió también a la hipertrofia del Estado

pressreader PressReader com +1 604 278 4604

# En el Gobierno admiten que ya se trabaja en la redacción de una ley para las pymes

Lo dijo Juan Pazo, secretario del Ministerio de Economía, hombre de confianza de Luis Caputo. Fue delante de 500 empresarios en IDEA.

Luis Ceriotto

lceriotto@clarin.com

La idea de una Argentina "barata" en 2024 para atraer inversiones fue uno de los ejes que dominaron un encuentro de empresarios que se dieron cita en Rosario, convocados por IDEA. Juan Pazo, secretario de Coordinación de Producción de la Nación y uno de los funcionarios que pisan fuerte en el Ministerio de Economía, apuró a los 500 asis tentes: "Estamos baratos, Oialá las inversiones empiecen temprano y no se les pase la hora

Además, Pazo anticipó que el Gobierno está trabajando en la redacción de una nueva ley para las pe-queñas y medianas empresas (pymes) que contempla la reducción de aportes patronales para el "empleo incremental", entre otros beneficios.

Apenas unos minutos antes, en el mismo escenario, un gobernador como Rogelio Frigerio, también había comentado casi al pasar que en Entre Ríos están ávidos para captar proyectos del sector privado. "Yo recibo inversores, de un dólar para arriba", dijo el mandatario entrerriano y ex ministro del Inte

La "Experiencia IDEA Rosario", un encuentro empresario regional que por cuarto año se realizó en es-ta ciudad, semanas antes del Coloquio de Mar del Plata, abrió el mediodía del martes con el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, quien aseguró que en siete meses "bajaron un 70% todos los indices de vio-lencia, desde homicidios hasta delitos contra la propiedad". Javkin elogió la intervención tanto de la Nación como de la provincia de



s". Dijo el secretario de Coordinación, Juan Pazo, en IDEA en Rosario

Santa Fe en el denominado "Plan Bandera", para enfrentar la ola de inseguridad en la ciudad.

El plato fuerte de la tarde fue el contrapunto entre los tres gobernadores de la "Región Centro" (Cór-doba, Santa Fe y Entre Ríos) y el secretario de Coordinación de Pro-ducción de la Nación, sobre el re-

clamo de "una agenda productiva". "Claramente Argentina necesita un plan fiscal, pero sólo el desarro-llo y la producción generan trabajo", dijo el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. "Necesitamos una agenda productiva en el orden nacional que nos permita apostar fuertemente al desarrollo", dijo por su parte el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

Pazo, quien fue presentado en el encuentro como "virtual vicemi-nistro de Economía", les respondió a su turno (era el panel que seguía). Y sin muchas vueltas procuró marcar la cancha frente a los goberna-

"Con los gobernadores coincidi-mos en un 90% en lo que dijeron. Ahora el rol más importante que tenemos es poder interpretar los lineamientos del plan económico y ser un canal para que a todos los ctores podamos explicarles hacia donde creemos que vamos, cuál es el desafio que tenemos por de-lante. Y con matices, después de escuchar al gobernador de Córdoba, explicar por qué para nosotros la croeconomía es tan importante v por qué sin ordenamiento macro no creemos que pueda haber orde-namiento micro".

El funcionario dijo que desde Producción están trabajando "junto a 12 gobernadores" en la redacción de un nuevo provecto de Lev Pyme para enviar al Congreso, que contemplará la reducción de aportes patronales al "empleo incre-mental", así como otros beneficios como la amortización de bienes de capital y la devolución acelerada de

Pazo defendió la ley RIGI para las grandes inversiones y aseguró que para las provincias de la Región Centro representará una mayor de-manda de proveedores, por parte de provincias energéticas y mineras con menor cantidad de empresas instaladas en sus territorios. "Ustedes son los que tienen la capacidad instalada", dijo mirando a Llaryora. Y sin pausa, reclamó a los empresarios que incrementen sus inversiones.

"Ahora que el Estado hizo los deberes en ajustar, nosotros no cre-emos en planes quinquenales. Nuestra tarea es darles las herramientas a los empresarios para que generen crecimiento. El crecimiento depende de ustedes y va a volver en baja de impuestos. Creemos que es lo que va generar trabajo de calidad", dijo Pazo.

También señaló que uno de los objetivos de corto plazo es que los bancos vuelvan a prestar a las empresas, "El orden macro, el superávit fiscal, permite que se liberen fondos en la economía para que el sistema financiero les pueda prestar a ustedes. Si no, (la banca) era un hijo bobo que le prestaba al Estado a la tasa que se decidía".

Y nuevamente insistió por las inversiones: "Estamos esperanzados de que este orden macro genere frutos. Una vez que esté ordenado. los protagonistas son ustedes, el sector privado. Cada uno de ustedes sabe cómo llevar adelante su empresa. Cuanto antes podamos crecer, antes vamos a bajar los impuestos en la Argentina. Estamos baratos. Ojalá las inversiones empiecen temprano y no se les pase

El titular de IDEA, Santiago Mignone, se encargó de marcar dife-rencias desde el sector empresario. "El panorama para las inver-siones es favorable en el campo, donde la inversión es permanen te, y también en grandes proyectos avalados con la ley RIGI, que no hace otra cosa que aportar la normalidad y previsibilidad que que-rríamos para todas las inversiones, y no sólo para las grandes. Pero pa ra el resto de las inversiones, todavía es necesario que la macroeco-nomía se ocupe de la eliminación de impuestos distorsivos y de re-solver el tema cambiario".

Mignone, quien además es di-rector de la consultora de impuestos PwC, señaló que desde IDEA 'estamos esperando que haya un tipo de cambio único y con libre acceso. Si es libre o regulado, eso dependerá del Gobierno, pero un tipo de cambio **que sea** el mismo para el que importa y para el que exporta, y que se ten-

DISFRUTÁ LOS MEJORES BENEFICIOS



### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR (3 (8 (9 )





CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 24 El País

### Principales indicadores



RIESGO PAÍS

OW JONES

PETRÓLEO



#### EL FMI AYUDA A EL SALVADOR POR EL RIESGO BITCOIN

El FMI informó aver que 'avanza" en las negociacione con El Salvador para suscribir un programa que "fortalezca las finanzas públicas" en el

pais centroamericano y que sirva para "mitigar" los riesgos de contar con el bitcoin como eda de curso legal tras el crash del lunes.



Lunes negro. Las bolsas del mundo registraron esta semana un fuerte revés



ertidumbre. Google y el segundo juicio por monopolio de Internet.

## Revés para Google y Wall Street: ¿miedo a una tormenta perfecta?

El apalancamiento excesivo en las acciones tecnológicas enfrenta el miedo a una recesión en EE.UU. y el revés judicial para un gigante del Silicon Valley.

### **Ezequiel Burgo**

eburgo@clarin.com

El lunes ocurrieron dos fenômenos a la vez y relevantes para la economía y las finanzas globales la Bolsa de Tokio registró la caída más grande en 37 años desde el crash de 1987 y un juez estadounidense, Amit Mehta, escribió en un fallo de 276 páginas que "Google es monopólica y actuó como tal para mantenerse como un monopolio" en lo que es el **segundo juicio** "an-timonopolio" de la era Internet.

Ambas noticias se conocieron en un contexto de preocupación en los mercados internacionales de que la economía estadounidense ingrese en una fase de recesión por culpa de las tasas de interés altas, el **miedo** de que cuando la Re-serva Federal las baje (en septiembre) pueda ser tarde, un discurso de su titular, Jerome Powell, el 23 de agosto en Jackson Hole y una campaña presidencial en EE.UU. que podría condicionar una eventual decisión del propio Powell: así como la Fed no debería dejar que el mercado le dicte una decisión tal cual dijo el economista e historiador Barry Eichengreen ayer en Financial Times, tampoco Powell querrá que su decisión sea leida como un guiño o rechazo a los republicanos o demócratas. En medio de todo esto -sumado al conflicto en Medio Oriente-, sucedió este lunes negro.

¿Ambos fenómenos, la incertidumbre financiera global y el revés de Google, podrían retroalimentar-

No y sí. De lado de los 'no', hay que aclarar que la investigación contra Google viene de hace tiempo. El Departamento de Justicia de Esta-dos Unidos acusó a Google de pagar más de US\$ 10.000 millones por año para continuar siendo el motor de búsqueda predeterminado en navegadores de escritorio y celulares. Mehta no tuvo en cuenta a la hora de publicar su dictamen el impacto en los mercados.

"Lo importante del fallo de Mehta no es que diga que Google es un monopolio sino su conducta para excluir a los competidores", explica Diego Petrecolla, economista es pecialista en temas regulatorios de la FCE-UBA y el IIEP-Conicet. "Una empresa puede convertirse en mo nopolio de manera natural, por in-novación, pero acá lo que se penalizó es que la empresa obstaculizó la competencia. Europa ya sancionó a Google por esto".

### El mercado tomó con cautela, por ahora, la sentencia Google.

Para Marcelo Celani, profesor de la UTDT y especialista también en cuestiones de regulación, "el tema de la volatilidad de Wall Street es muy de corto plazo y estos fallos ponen énfasis en cuestiones de

largo plazo". Del lado de los 'sí' (que la corrección del mercado del lunes y el revés de Google en la justicia de EE.UU. se retroalimenten) hay que señalar lo siguiente

En el corto plazo el precio de Google puede tener impacto por el fallo", advierte Celani sobre lo que dijo Mehta

El martes la acción de Google cayó 0,60%. Informes de bancos de Wall Street admitían ayer que si bien la sentencia tendría una inci-dencia mínima, el tema deberá seguirse de cerca

¿Por qué?

Porque el índice S&P 500 de la Bolsa de Nueva York que agrupa a las empresas más grandes está 10% arriba en lo que va del año. Pero gran parte de lo que venía ganan-do era porque por el apalancamiento en las acciones de Nvidia, Microsoft, Apple y Google (casi 20% en

el año hasta este lunes). De hecho el Russell 2000 (compañías pequeñas de EE.UU.) va sin cambios en 2024 y 17% desde 2021. Además, un tercio de lo que ganó el S&P 500 en junio se explicó por la suba de la acción de Nvidia cuan-

do más de la mitad de las empresas de ese índice no presentaron resultados favorables. Y mientras que desde 2021 el S&P 500 ganó cerca de 15%, el Russell 2000 perdió al-go más de 10%.

Días atrás empezaron las turbulencias.

Primero, Nvidia cayó casi 20% en los últimos 30 días y actualmente se ubica en el mismo nivel que ha-ce tres meses. Los inversores empiezan a preguntarse si pagar estos precios por las acciones de tecnológicas tiene sentido hoy en día porque hay incertidumbre sobre las ganancias futuras que recibirían en un **contexto de sobreinversión** en inteligencia artificial y temor de que la economía estadounidense se enfrie

Segundo, Warren Buffet el sábado anunció que redujo drástica-mente su posición en acciones de Apple, vendiendo casi la mitad de ellas. Las acciones de la compañía cayeron 4,8% el lunes.

Los inversores empiezan a preocuparse por el crecimiento de la economía estadounidense, principalmente luego del viernes pasado cuando se conocieron datos no favorables de empleo en EE.UU.. Pero la frutilla del postre fue la decisión del Banco de Japón de subir las ta-sas y encarecer así pedir prestado en yuanes para comprar acciones tecnológicas. El martes la Bolsa de Tokio volvió a abrir en rojo. Finalmente, llegó lo de Mehta, que si bien demorará meses en dar su sentencia, agrega **más incertidum**bre a esas compañías.■

pressreader ProssReader.com +1 604 278 4604



### Las elecciones presidenciales en Venezuela



El ministro de Defensa planteó su "absoluta lealtad" a Maduro y rechazó respaldar a la disidencia en su denuncia de fraude. La líder opositora sostuvo que hay "una campaña de terror" en el país.

CARACAS. AFP, AP Y CLARIN

En réplica directa a un reclamo de la oposición para que los militares hagan cumplir el fallo de las umas, la cúpula de las fuerzas armadas venezolanas ratificó ayer su "absoluta lealtad" a Nicolás Maduro y repudió los "desesperados y sediciosos" pedidos de apoyo de la disidencia que denuncia un fraude en las elecciones del 28 de julio.

El pronunciamiento militar lejdo por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, llegó en un
momento crítico para el régimen,
cada vez más aislado, y cuando la
principal líder de la disidencia, les
advirtió que "ya no hay vuelta atrás
y es irreversible" el veredicto de las
urnas que el 28 de julio dieron la
victoria, por una diferencia de casi 4 millones de votos, al opositor
Edmundo González Urrutia.

Con su mensaje, Padrino, el principal jefe militar chavista, buscó responder a una carta abierta divulgada por Machado y González Urrutía en la que exhortaron a las fuerzas de seguridad a ponerse "del lado del pueblo" y cesar la "represión" de las protestas. González firmó la misiva como "presidente electo" luego de que el 80% de actas de voto subidas a la web por la oposición mostraran que derrotó a Maduro por 67% a 30%.

En rigor, el pedido de apoyo de la disidencia a los militares no apuntó específicamente a la cúpula castrense, comprometida en una red de negocios con el poder chavista desde hace años, sino a los mandos medios y bajos, que padecen los problemas cotidianos del resto de la población y han sido enviados por sus jefes a reprimir a quienes desde hace más de una semana protestan en las calles del país.

La represión ha dejado al menos Il civiles muertos, según organizaciones de derechos humanos, y más de 2.000 detenidos. Dos militares han fallecido en las protestas.

"Rechazamos los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en redes", dijo ayer Padrino, al leer un comunicado del alto mando militar y policial de Venezuela. "Estos fatuos e irracionales llamados per-



Advertencia. La lider opositora Corina Machado sigue la lucha. AFP

siguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad, pero jamás lo lograrán", agregó. La fiscalia, controlada por el cha-

La fiscalia, controlada por el chavismo como casi todas las instancias de poder institucional, abrió el lunes una investigación penal contra González y Machado por presunta "instigación a la insurrección". Maduro fue ratificado el 2 de agosto por el CNE como presidente reelecto con 52% de los votos frente a 43% de González Urrutia, entre sospechas de un fraude.

tre sospechas de un fraude.
Ayer, antes del pronunciamiento militar, Machado denunció una "campaña de terror" en Venezuela, en medio de masivas detenciones en protestas contra la reelección de Maduro y su cruzada contra las redes tras haber anunciado el lunes que bloquearía WhatsApp y

denunciado que TikTok e Instagram son "multiplicadores del

El audio que difundió Machado en las mismas redes al poner al descubierto la estrategia del régimen llegó enseguida: "Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos (...), el miedo no nos va a paralizar y no dejaremos las calles", dijo la líder disidente.

"Ha surgido una verdad que nadie puede cambiar: González Urrutia es el presidente electo de Venezuela (...) hay que defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto seria fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro: no hay vuelta atràs, esto es irreversible y es hasta el final", aseveró.

Durante su campaña para un tercer mandato que lo proyecta a 18 años en el poder, Maduro enfatizó en varias ocasiones que contaba con apoyo de las Fuerzas Armadas

pressreader Pressreader.com +1 604 278 4604

El Mundo

27

chavistas, que no ocultan su profunda politización.

Buena parte de los máximos lí-deres del chavismo, empezando por el propio Hugo Chávez, han es-tado ligados desde sus inícios a los estamentos militares y se han convertido en las últimas décadas en un elemento central en la estructura de poder

En verdad, el chavismo es un movimiento político-militar iniciado en los cuarteles en los años 90. Chávez se hizo conocer cuando lideró una intentona golpista en 1992, que fracasó y lo envió a prisión. La dirigencia política de en tonces, incapaz de poner freno a un profundo malestar social por los ajustes continuos que habían lle vado en 1989 al estallido del Cara cazo, lo sacó de la cárcel en 1994 con la intención de que ayudara a contener el descontento popular El episodio pavimentó su camino a la presidencia en 1998.

"Maduro depende completa mente de los militares. Tienen toda una estructura financiera y de control de los aparatos del Estado que los hace centrales en cualquier proceso", dijo a CNN Andrei Serbin Pont, un especialista en Seguridad

"Militares de alto rango se han vuelto increíblemente poderosos" señaló a su turno Rebecca Hanson profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida. "Tienen mucho que perder si Maduro cae".

La Constitución Bolivariana qu en 1999 impulsó Chávez concedió el voto a los militares. En paralelo ganaron un inmenso poder con cargos claves en instituciones del Estado, incluida la vital industria petrolera. Tras la muerte del fun-dador del chavismo, Maduro no hizo sino aumentar su influencia

Además de las armas, los milita res controlan empresas de minería petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas y 12 de 34 ministerios, incluidas carteras importantes como Petróleo, Energía Defensa, Relaciones Interiores y Comercio. La oposición y expertos de nuncian redes de corrupción que

han enriquecido a muchos oficiales "Maduro se gana a la Fuerza Armada con privilegios, ascensos y la ción de nuevos cargos", dijo a la AFP el general retirado Antonio Rivero, crítico del chavismo y exiliado en Estados Unidos. Las fuer zas armadas contaban en 2020 con 343.000 integrantes, similar a la de México (341.000), y solo superado por Colombia (428.000) y Brasil (762.000). Durante décadas, su principal proveedor fue EE.UU. Pe-ro con el chavismo Rusia ocupó esc lugar. En julio, dos buques milita-res rusos visitaron el país y ayer lo hizo el buque escuela Smolny. Ca-si 50 altos oficiales figuran en la lista de sancionados de EE.UU., en su mayoría por narcotráfico y violaciones de derechos humanos.

Ante la TV, el presidente eliminó la aplicación de su celular. Y criticó a TikTok e Instagram porque desde ellas se ataca a militares y policías.

## Maduro amenaza a WhatsApp porque es fiable para la disidencia

ARACAS, ENVIADO ESPECIAL Pedro Gianello

En una decisión que sorprendió en Venezuela, Nicolás Maduro aseguró ayer lunes que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es usada para "amenazar a militares y policías" de Venezuela y ante una multitud de jóvenes pidió que la eliminen. Más tarde mostró cómo la desinstalaba de su celular. Pero detrás de la decisión hay un intento de cortar la comunicación entre los seguido res de la oposición, bloqueando el acceso a mensajes cifrados.

La aplicación de mensajería fue creada en 2009, se popularizó unos años después y recién entre fines de 2012 y principios de 2013 agregó la función de la creación de grupos. La misma fecha en la que Maduro llegó al poder en Venezuela.

El régimen tiene el control de edios públicos en todo el país. En radios y televisión pasan los mensajes de Maduro o de los integrantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, No aparecen opositores, excepto en el canal Glo-bovisión, en el que hubo algunas entrevistas a candidatos de la oposición, pero no a Edmundo González Urrutia, o la popu-lar líder María Corina Machado.

En una Caracas empapelada con la cara de Maduro, hasta el domingo al caminar por la calles parecía que no tenía rivales para la elección presidencial. Obturadas esas vías de comunicación, el Comando con Vene-zuela de Machado y González Urrutia se volcaron a las redes y a WhatsApp.

El lunes siguiente a la elec-ción en la que el Consejo Nacional Electoral le dio la victoria a Maduro con el 51,95% de los votos frente al 43,18% de González Urrutia, Caracas amaneció de luto. Estaba nublado, había tránsito de feriado y el propio chavismo reconoció que el poco movimiento se debía a que había una celebración con reflexión en las casas.

Sin embargo, empezó un ca-cerolazo espontáneo en algunos barrios. Los videos se empeza-ron a viralizar por WhatsApp e Instagram y se replicaban los



pe relaciones. Maduro contra la aplicación de WhatsApp. AFF

### **UN VIEJO ALIADO**

El PC de Venezuela acusa al régimen de ejecutar una "política de terror

El Partido Comunista de Vene-zuela (PCV) acusó este martes al Gobierno de Nicolás Maduro de ejecutar una "política de terro en los sectores populares de la nación caribeña, tras las protestas suscitadas contra el resulta do anunciado de las elecciones del 28 de julio, que otorgan la vic-toria al presidente chavista.

A través de una nota de prensa el secretario general del PCV, Oscar Figuera, dijo que esta "política de terror" es alimentada con "operaciones psicológicas y de propaganda", que tienen como objetivo "no solamente neutralizar las protestas populares sino imponer una peligrosa matriz de opinión en la que defender la soberania popular es lo mismo que ser fascista".

"Defender la Constitución y el Estado de derecho no es fascis mo", sostuvo Figuera, al tiempo que rechazó el despliegue policial y militar "con ciaras violaciones a

Caracas, EFE

sonidos de cacerolas. Más tarde llegaron los videos a TikTok. Los flyers de las convocatorias

de Machado también corren por Whatsapp. Es un lugar a donde el chavismo no llega. Tras las prote tas del lunes a la tarde, que explotaron cuando el CNE le dio el diploma a Maduro como presidente electo sin mostrar las actas y con la oposición también proclamándose la victoria, el régimen lanzó una represión. Las ONGs denuncian que hay 22 muertos. Pero además, empezó un férreo control en la calle, que hasta alcanza a los celulares.

Por eso empezaron a circular por WhatsApp "protocolos" para poder enviar mensajes con un co-bertura mayor de la identidad y la ubicación. Ahí sugieren proteger la dirección IP en las llamadas y desactivar las vistas previas de los

"Maduro no quiere WhatsApp porque su protocolo de cifrado y su popularidad han ayudado a los venezolanos a organizarse en contra de la dictadura. La declaración de 'migrar voluntariamente' no es más que una amenaza para impo ner su voluntad. Bloquear WhatsApp puede ser costoso para los proveedores de Internet, tendrían que ajustar su infraes

tructura. Aunque técnicamente es posible, el discurso de hoy apunta mas hacia la criminaliza ción del uso de Whatsapp", explicó Luis Serrano, defensor de derechos humanos y digitales en las

"WhatsApp protege nuestras conversaciones con cifrado de ex tremo a extremo, por lo que no pueden espiar por allí, a menos que te quiten un dispositivo. Quie ren criminalizar WhatsApp porque quieren someternos a la vigi lancia gubernamental. En un en-WhatsApp ha sido muy importante para acceder a información ve raz. Bloquearlo favorece la desinformación y manipulación", insis tió en un posteo en X. Y concluyó: "WhatsApp nos permite organizarnos y defender nuestros derechos. Criminalizar su uso, también es un intento de desarticular movimientos sociales'.Tras las protestas, Maduro acusó al magnate Elon Musk, dueño de X, de o questar un golpe de Estado en Ve nezuela. Pero después criticó duramente a Instagram porque bloqueó mensajes de su espo Flores v mencionó a Mark Zuckerberg. En cuanto a la china TikTok, aseguró que es manejada por Estados Unidos y también la fustigó. Sin embargo, hasta el sábado previo a la elección subía videos bai-lando en búsqueda del voto joven.

"Por WhatsApp están amena-zando a la familia militar venezolana, a toda la oficialidad; por WhatsApp están amenazando a la familia policial; por WhatsApp e tán amenazando a los líderes de calle, de comunidad; por WhatsApp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo", afirmó Maduro en un acto con la juventud. "Yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela, y entonces yo voy a eli-minar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre, poco a poco iré pasando mis contactos a *Tele*-. gram, a WeChat (...) es necesario hacerlo, dile no a WhatsApp, fuera WhatsApp de Venezuela", sostuvo de manera casi insólita. Y dejó una amenaza al remarcar que no hay "ningún tipo de regulación nacional" sobre el uso de las redes. Por eso encomendó al Consejo de Defensa que estudie el tema. ■

pressreader Prossreader 200 41 664 278 4604

CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 28 El Mundo

#### La carrera a la Casa Blanca



Primera aparición. El gobernador Tim Walz saluda a sus partidarios junto a Kamala Harris, ayer, en su presentación durante un acto en Filadeifía 🗚

## Kamala Harris eligió como vice a un gobernador moderado del Medio Oeste

Es Tim Walz, mandatario de Minnesota. Busca con este veterano militar y ex docente un equilibrio en la fórmula y asegurarse una región clave del país.

Paula Lugones

Kamala Harris eligió al gobernado: de Minnesota, Tim Walz, de 60 años, como su compañero para competir por la Casa Blanca contra Donald Trump. Con este profesor de secundaria con experiencia de gestión, veterano militar y lider en el medio oeste de EE.UU. busca un equilibrio en la <mark>fórm</mark>ula y asegurarse una región clave del país.

"Estoy orgullosa de anunciar que le he pedido a @Tim-Walz que sea mi compañero de fórmula. Como gobernador, entrenador, maestro y un veterano, ha trabajado para fa-milias trabajadoras como la suya. Es fantástico tenerlo en el equipo. Ahora manos a la obra", escribió Kamala Harris en su cuenta de X.

"Es el honor de mi vida", replicó Walz en la misma red. "Voy a darlo todo. Me recuerda un poco al primer día de clases".

La elección de Walz aporta un grado de **equilibrio demográfico**, **de género y territorial** a la fórmula demócrata, un balance que se considera fundamental para ganar las elecciones en este país. Harris, de 59 años, quien es negra e indio-estadounidense y pasó gran parte de su carrera en California, eligió así a un hombre blanco y de un territo-rio influyente del "midwest" industrial como Minnesota.

La selección culmina así un proceso muy intenso en los últimos dí-as, que comenzó con una lista larga y, con fuertes presiones de donan-tes y personalidades del partido demócrata. Se redujo en la recta final a tres candidatos. El fin de semana, Harris en persona entrevistó a los favoritos: además de Walz, ella conversó con el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, y el se-

nador de Arizona, Mark Kelly. Walz es menos conocido que los dos candidatos que llegaron al fi"PELIGROSO EXTREMISTA DE IZQUIERDA"

Furiosa reacción de los republicanos contra el vice

Sin perder tiempo pero sí los limites, la campaña de Donald Trump salló a caracterizar exageradamente al flamante candidato a vice demócrata, Tim Walz como "un radical de izquierda".

Según una fuente del entorno del magnate, Kamala Harris "se arrodillo ante la izquierda antisemita y antiisraeli y eligió a algulen tan peligrosamente progresista como ella". Es la estrategia del magnate para resolver el desafío que implica la presencia de Harris en campaña, que exhibe un crecinto de los apoyos.

El superpac pro-Trump Make America Great Again Inc. escribió en las redes sociales que "el go-bernador Tim Walz y Kamala Ha rris se llevarán muy blen. Ambos

on radicales de extrema izquie da que no saben cómo gobernar". Al Igual que Kamala Harris, Tim

Walz es un peligroso extremista de izquierda, y el sueño de Harris y Walz" de transformar Estados Unidos a la Imagen de California representa "la pesadilla de todo estadounidense", dijo en un co municado Karoline Leavitt, porta-

voz de la campaña de Trump. "SI Walz no les dice la verdad a los votantes, nosotros lo hare-mos: al igual que Kamala Harris, Tim Walz es un peligroso extremista de izquierda", insistió la vo-

Entre tanto se supo que el vice de Trump, JD Vance liamó a Walz para felicitario. ■

Nueva York, AP

nal de la carrera, pero Harris al final se inclinó por su candidatura. Gobernador en su segundo man-dato y presidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas, no proviene de un estado tradicionalmente disputado pero sí importan-te en el medio oeste del país.

Minnesota ha apoyado a un can-didato presidencial republicano solo una vez desde 1960. Pero las credenciales de Walz como v**eterano** militar y propietario de armas, que anteriormente representó a una parte rural de Minnesota de tendencia republicana en el Congreso podrían ayudar a Harris a atraer a los votantes blancos de cla se trabajadora que se han alejado de los demócratas y ayudaron a impulsar el ascenso político de Do-nald Trump. Es muy común ver a Walz en las redes sociales en reme ra, con gorra camuflada y campera de estilo cazador.

Harris se inclinó también por Walz porque es un político experi-mentado y además puede influir en estados clave de una región tradicionalmente disputada, como Wisconsiny Michigan.

Walz no es demasiado conocido para el estadounidense común, pe ro se catapultó al radar nacional cuando quedó claro que Harris lo estaba considerando para la boleta después de que Biden se bajara de su campaña para la reelección el 21 de julio. El gobernador salió a criticar con fuerza a Trump y a otros republicanos calificándolos de "raros" en varias entrevistas, una ofensiva inusual que atrajo la atención de Harris y su equipo.

"Son personas raras. Quieren sa carte los libros, quieren estar en tu consultorio cuando te revisan... Son malos en política exterior, son malos en el medio ambiente, ciertamente no tienen un plan de sa-lud y siguen hablando de la clase media", dijo Walz en un reportaje televisado en julio. "Como dije, ¿un magnate ladrón de bienes raíces y un capitalista de riesgo tratando de decirnos que entienden quiénes somos? No saben quiénes somos", en una apelación a la clase trabaia dora de Walz donde proviene.

Otros demócratas siguieron a Walz con la misma línea de ataque, lo que pareció tocar una fibra sensible en algunos republicanos, que se vieron obligados a contraatacar. Walz se enfrenta ahora a la ur-

gente tarea de presentarse al país cuando faltan apenas tres meses para unas elecciones que han su-frido **turbulencias históricas**. Deberá también someterse a un posi-ble debate televisivo contra el senador JD Vance, a quien Trump eli-gió como su compañero de fórmula en julio

Harris presentó a Walz este martes en Filadelfia, Pennsylvania, la primera parada de una gira de cuatro días por estados disputados que incluye visitas a Michigan, Wisconsin, Nevada y otros.

pressreader Prausikader.com 41 664 278 4604

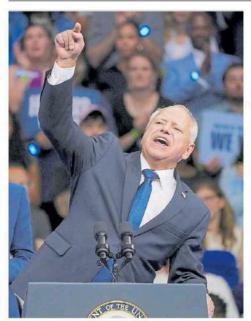

Presentación. El flamante candidato a vice en su mensaje inicial. AFP.

El elegido no es un político de toda la vida y eso también debe haber pesado en la elección. Walz pasó más de dos décadas de su vida como maestro de escuela pública y entrenador de fútbol ame y como miembro de la Guardia Nacional del Ejército, antes de postularse para el Congreso a los 40 años. En 2006, derrotó a un republicano para ganar el ler Distrito del Congreso de Minnesota, un área rural y conservadora, y ganó la reelección cinco veces antes de dejar el Congreso para postularse para gobernador. Walz fue elegido gobernador por primera vez en 2018 y reelecto cómodamente en 2022.

#### Walz es un veterano militar, propietario de armas y que califica de matón a Trump.

El nuevo compañero de Harris también ha enfrentado criticas de los republicanos de que sus politicas como gobernador fueron demaslado liberales, incluida la legalización de la marihuana recreativa para adultos, la protección del derechos LGBTO, la implementación de la universidad gratuita para los habitantes de Minnesota de bajos ingresos y la provisión de desayuno y almuerzo gratuitos para los alumnos en el estado.

Pero muchas de esas iniciativas

Pero muchas de esas iniciativas son ampliamente populares. Walz también firmó una orden ejecutiva que elimina el requisito de título universitario para el 75 por ciento de los empleos estatales de Minnesota, una medida que obtuvo apoyo bipartidista y que varios otros estados también han adoptado.

"Qué monstruo. Los niños están comiendo y tienen la barriga llena, para que puedan ir a aprender, y las mujeres están tomando sus propias decisiones sobre el cuidado de la salud", dijo Walz sarcásticamente en una entrevista con CNN el 28 de julio cuando se le preguntó si tales políticas serían blanco de ataque para los ataques conservadores, y luego agregó: "Si ahí es donde quieren etiquetarme, estoy más que feliz de tener la etiqueta libera!"

Walz también habló en un evento de lanzamiento en St. Paul para un esfuerzo de campaña demócrata, calificando a Trump como un "matón".
"No aclamen a estos tipos como

Ivo actament a estos upos como si fueran uma especie de héroes. Todos en esta sala saben, yo lo sé como profesor, que un matón no tiene confianza en sí mismo. Un matón no tiene fuerza. No tienen nada", dijo Walz en el evento.

Al final quedaron fuera de carrera el gobernador de Pennsylvania Josh Shapiro y el senador por Arizona Mark Kelly. Algunos analistas sugirieron que ambos quizás tenían aspiraciones demasiado personales y también señalaron que el hecho de que Shapiro fuera judio y defensor de la causa israeli pudiera complicar la llegada al electorado joven, que en buena parte se opone a la gestión de Biden en la guerra Gaza.

El vice elegido puede conformar tanto a los electores conservadores como a los sindicatos e independientes.

# Una decisión que puede facilitarle la batalla a la candidata demócrata



Washington. Corresponsal

Con velocidad inédita para un oceso que lleva meses, Kama la Harris eligió compañero de fórmula en apenas dos sema nas. Pero la primera gran decisión que tuvo que tomar como candidata fue bábil, consideran los expertos, apuntada a am pliar la base electoral y a la vez combatir a los republicanos en donde más les duele. No había dudas de que el vice de Harris debia ser hombre y blanco, para equilibrar el género y la identi-dad de la candidata, mujer, negra e indo-estadounidense. El elegido, el gobernador de Minnesota Tim Walz, de 60 años, le sirve en ese frente, pero suma mucho más que eso. Walz es nacido en un puebli-

Walz es nacido en un pueblitorural del Medio Oeste de apenas 400 habitantes, maestro de Ciencias Sociales en la escuela secundaria y entrenador de fútbol americano, militar retirado con décadas de servicio y amante de las armas, un perfil que puede seducir a cualquier conservador o moderado y que contrasta con el perfil de Harris, ex fiscal de la mundana y liberal California.

Pero, además, en su gestión como gobernador de Minnesoca, Walz ha mostrado una agenda progresista que le aporta credenciales para seducir a los sindicatos y al ala más izquierdista del partido.

Así, Walz puede ser capaz de apuntalar el apoyo entre las personas que el Partido Demócrata ha perdido en los últimos años en manos de Donald Trump – hombres blancos y obreros que luchan por reinsertarse en un mundo cada vez más cambiante y competitivomientras que la candidatura de Harris ha revitalizado a las mujeres demócratas, a los votantes más jóvenes, negros y latinos.

Además, como originario del "MidWest" golpeado por la desindustrialización y desencan-



Con gorra y campera. El perfil del gobernador de Minesotta. Al

tado de Washington, Walz tiene un atractivo que podría ser crítico en los tres Estados de esa región — Pennsylvania, Wisconsin y Michi-

gan—que son vitales para ganar.
Es verdad que Minnesota es menos competitiva (la última vez que un republicano ganó alli la presidencia fue en 1972, con Richard Nixon), pero igualmente Harris decidió sacrificar esto confiando en el currículum de Walz, su estilo llano y su capacidad de influir en los Estados vecinos, incluso en la fundamental Pennsylvania.

Muy poco conocido a nivel nacional, Walz pegó fuerte en los medios con susataques contra Trump y su compañero de fórmula, el senador JD Vance, calificándolos de "aros" y marcando que el ex presidente es un hombre rico de Nueva York, que está muy lejos de la realidad cotidiana del "Midwest", donde la mayoría apenas termina el secundario y pelea para llegar a fin de mes, una ofensiva que se volvió viral. De hecho, Walz ganó un escaño en el Congreso en un distrito rural que solía votar republicano.

Otro punto alto es su servicio militar, que ofrecerá un contrapunto con Vance, que fue infante de Marina. Walz pasó 24 años en la Guardia Nacional del Ejército antes de retirarse como sargento mayor de comando, lo que lo convirtió en el soldado en actividad de más alto rango en servir en el Congreso cuando se unió a la Cámara de Representantes en 2007.

Walz ama las armas y la caza, una actividad que es cotidiana en la región, y se lo puede ver con gorrita camuflada y campera de cazador. Al comienzo de su carrera fue apoyado por la Asociación Nacional del Rifle, pero luego se lo quitaron cuando promovió limites a la venta de armas.

ta de armas.

Másallà de esas credenciales que pueden seducir a los conservadores, Walz ofreció una fuerte defensa de los objetivos demócratas para mejorar la red de seguridad social y superar las divisiones políticas. Además, como ex miembro del sindicato de maestros, fue apoyado por lideres sindicales, quienes resaltaron que como gobernador de Minnesota impulsó uno de los paquetes más significativos de políticas favorables a los trabajadores en la historia del Estado, aumentando las protecciones para que los trabajadores se sindicalicen.

Si bien Walz no siempre tuvo credenciales progresistas, su segundo mandato como gobernador, cuando los demócratas tomaron el control total del gobierno estatal en 2023, lo convirtió en una especie de modelo de lo que los demócratas podrían hacer a nivel nacional. El año pasado promulgó una serie de programas de asistencia social, entre ellos la ampliación de la licencia médica y familiar pagada y el almuerzo gratuito en las escuelas públicas. Los demócratas en el Estado

Los demócratas en el Estado también pudieron aprobar nuevas leyes de seguridad de armas, codificar el derecho al aborto en la ley y aprobar un proyecto de ley de legalización de la marihuana. La línea de ataque que los republicanos están ansisosos por explotar.

CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 30 El Mundo

# Desafiante, Hamas designó a su principal líder de Gaza en lugar del asesinado Ismail Haniyeh

Es Yahya Sinwar, acusado de haber organizado el ataque terrorista en el sur de Israel. Sucede cuando crece el temor de una ampliación de la guerra.

En medio de una creciente preocupación global por un posible inminente ataque de Irán y su brazo militar libanés, Hezbollah, sobre Israel, la banda terrorista Hamas designó este martes a Yahya Sinwar, el líder del grupo en Gaza como el relevo del asesinado jefe de la organización, Ismail Haniyeh.

La medida es claramente una provocación. Sinwar, quien según los analistas, mantenía fuertes diferencias con Haniveh, es considerado el responsable directo de organizar el ataque terrorista del pasado 7 de octubre contra el sur de Israel, donde mataron a 1,200 civiles y secuestraron a otros 220 incluyendo algunos militares. El peor olpe contra el pueblo ju<mark>d</mark>ío desde el Holocausto.

La decisión a favor de Sinwar es una señal del poder del ala de línea dura del grupo ultraislámico iraní. Haniyeh, quien era el dirigente que se ocupaba de las negociaciones que mediaba Qatar para cesar la guerra en Gaza, murió en un ataque explosivo contra el departamento supuestamente secreto que ocupaba en la capital de Irán de visita por la asunción del nuevo p sidente de la potencia persa. Teherán culpa a Israel por ese ataque. La selección de Sinwar, fue inter-

pretada además como una señal de que el grupo estaría preparado para seguir luchando después de 10 meses de destrucción por la campaña israelí en Gaza

Estados Unidos ha señalado en reiteradas oportunidades que ese conflicto se ha politizado por el carácter ultraderechista del gobierno de Israel y la necesidad del premier Benjamin Netanyahu de permanecer en el poder.

El anuncio se produce en un mo-mento volátil. Hay grandes temores de que se produzca una escalada hacia una guerra regional más amplia, en la que lrán ha prometido vengarse de Israel por el asesinato de Haniyeh. El Hezbollah li-banés, a su vez, ha amenazado con tomar represalias por el asesinato de uno de sus principales comandantes en un ataque aéreo en Beirut la semana pasada.

El presidente Joe Biden realizó el lunes por la noche una reunión estratégica de sus jefes militares,



Designado. El "halcón" Yahya Sinwar, elegido como nuevo jefe de Hamas, en una imagen de archivo. REUTERS

de seguridad y diplomáticos para analizar alternativas para multiplicar la protección de Israel. Un grupo de naves y un portaaviones ya están en la región para fortalecer el escudo aéreo.

Mediadores estadounidenses. egipcios y qataríes están tratando de salvar las negociaciones sobre un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza, sacudida por el asesinato de Haniyeh.

También la semana pasada. Israel dijo que había confirmado la muerte del jefe del ala militar de Hamas, Mohammed Deif, en un ataque aéreo en julio en Gaza. Este dirigente también era señalado co mo responsable de la organización del ataque al sur de Israel.

En reacción a la designación, el portavoz militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo al canal de televisión saudí Al-Arabiya: Sólo hay un lugar para Yahya Sinwar, y es junto a Mohammed Deif vel resto de los terroristas del 7 de octubre. Ese es el único lugar en el que nos estamos preparando y que tenemos previsto para él".

Los asesinatos de varios altos funcionarios de Hamas por parte de Israel en los últimos meses han dejado a Sinwar como la figura más destacada del grupo. Su elección indica que el liderazgo sobre el terreno en Gaza-en particular el brazo armado conocido como las Brigadas Qassam- ha sustituido al liderazgo en el exilio, que irritaba a los dirigentes de Gaza y tradicionalmente ha mantenido la posición de liderazgo general para ges tionar las relaciones con los aliados extranjeros y la diplomacia.

Hamas es una organización ultaislámica que niega el derecho a existir de Israel, al revés que la Autoridad Palestina de Ramallah, el gobierno reconocido por Europa, la ONU y EE.UU. que reconoce a Israel y dialoga con las capitales del norte mundial. Hamas desprecia a esa estructura ejecutiva a la que arrebató militarmente el control de l Franja de Gaza en 2006. ■

### VIDA COTIDIANA Y GUERRA EN ORIENTE MEDIO

### Israelíes y palestinos temen un ataque iraní en una Jerusalén dividida

La amenaza de un inminente ataque de Irán y el grupo Ilbanés Hezboliah se cierne sobre Israel y en una Jerusalén, dividida entre Israelies y palestinos, sus habitantes temen o allentan la escalada de violencia mientras la incertidumbre invade su vida diaria.

"¿Hay guerra o no hay guerra?", pregunta bromeando el estanquero árabe A.A.-prefiere utilizar en su negocio en Jerusalén este, la parte palestina de la ciudad. Allí, la vida continúa con aparente normalidad por la tarde, cuando el oeste de Jerusalén, la parte israelí, se muestra algo más sile cioso frente a la posible llegada

de un bombardeo que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, pronosticó ayer en un plazo de 24 o 48 horas.

El vendedor muestra una opi nión común en el este de la Cludad Santa: ven la amenaza como un castigo a Israel por su agresión a los palestinos y otros países del mundo árabe, especialmente tras la muerte del líder de Hamas, Ismall Hanlyeh, en un ataque en Teherán que Israel no ha confirmado ni desmentido, pero del que todo el mundo le atribuye responsabilidad. "Será un gran ataque porque les hicieron algo maio (a irán). Tienen que enviar un mensaje de vuelta a los judios".

El fin de la guerra en Gaza, que roza los 40.000 muertos despu de cerca de diez meses, ha quedado en un Interrogante después de la muerte de Hanlyeh, que hace ahora temer la represalla de Irán en territorio israelí y la escalada a un conflicto regional en Oriente

"No tenemos derecho a estar asustados con lo que está su-friendo la gente en Gaza", explica sentada en la entrada del estanço D.A., su mujer, al preguntarie sobre si no teme que el posible ata-que pudiera afectar al este pales tino, pero ocupado por Israel des-de 1967, y anexado definitivamente en 1980.

Al dejar atrás la parte oriental de Jerusalén, las perspectivas sobre la represalla irani cambian completamente y hasta quitan el sue ño a algunos Israelles como Rotem, una camarera de 27 años que conflesa llevar días sin dormir por miedo. Stav, de 26, que conflesa estar muy asustada po

"Es muy raro que simplemente estemos esperando a que una bomba calga sobre nosotros y no sepamos cuándo o cómo ocurri rá", cuenta mientras trabala con su ordenador en el local. "Ninguno de mis amigos, nadie que yo conozca quiere esta guerra", dice Jerusalén, EFE

pressreader Prausikader.com 41 664 278 4604

### Se extiende la crisis de violencia en el Reino Unido contra los migrantes

Por séptimo día, los choques entre la extrema derecha y la Policía continuaron. Hay al menos 400 detenidos.

#### Maria Laura Avignolo

En el séptimo día de protestas que se extienden en todo el país, Gran Bretaña enfrenta una violencia de "hooligans", antiinmigrantes y antimusulmanes que por primera vez une al gobierno laborista, los conservadores y al arzobispo de Canterbury en una sola acusación: "Ultraderechistas racistas"

Birmingham, Belfast, Plymouth, Newcastle, son los nuevos escenarios, donde victimarios y víctimas se enfrentan. Hay docenas de policías heridos y una persona en estado crítico en Belfast. En la entrada de algunas ciudades establecen piquetes, frenando a los automovi-



Destrucción. Uno de los hoteles atacados por los ultras. AFP

son británicos y blancos

Los años de diabolización y deshumanización de los migran tes por parte de los Tories y el Brexit han sumergido al reino en una espiral de violencia que cumple su séptimo dia con más de 400 arrestados y la decisión del gobierno de juzgarlos como "terroristas".

La Liga de Defensa británica, un grupo de ultras y antimusulmanes, se preparan para marchar hoy miércoles a los hoteles donde vi-ven los asilados. El domingo destruveron v entraron al hotel Hollyday Inn de Rotherham. Cuatro asilados durmieron aterrorizados en un bosque, tras huir del lugar. Los disturbios de los últimos dias han "reducido el Reino Unido a una zona de conflicto", ha dicho el director ejecutivo del Consejo Escocés para los Refugiados.

Un hombre fue pisoteado en la cabeza por un ataque de odio, según la policía en otra noche de disturbios en Belfast, en Irlanda del Norte. La policía dijo que el lunes por la noche, varios ciudadanos intentaron proteger al hombre, de unos 50 años. La víctima fue hospitalizada. "Su condición se describe como grave y estamos tratando su ataque como un crimen de odio", dijo el comunicado,

La multitud, compuesta por varias docenas de personas, arrojó ladrillos y cócteles molotov. Prendió fuego a un Land Rover de la policía e intentó quemar los restos de un supermercado, que había sido in-cendiado el sábado. El propietario es un inmigrante. "Los agentes pu-dieron apagar este pequeño incendio antes de que se desarrollara", di-jo el comunicado.

Las bandas que atacan se organizan por Xy Tik Toc. El gobierno del laborista Keir Starmer cree que Ru-sia está detrás de los disturbios agitando con informaciones falsas

Las empresas de redes sociales tienen la "responsabilidad moral" de no contribuir a la difusión de de sinformación y contenido incen-diario en sus plataformas, según ha declarado la ministra de Justi-cia, Heidi Alexander. Fue después de que Elon Musk, dueño de X, escribió irresponsablemente que "la guerra civil era inevitable"

Heidi Alexander dijo a Sky News "La idea de que te puedas sentar detrás de una pantalla de la computadora o de un teléfono móvil v pensar de algún modo que eso te protege de la ley es una tontería".

Los incidentes comenzaron hace una semana luego de que en Southport tres niñas fueran asesinadas durante una clase de danza y yoga especializada en Taylor Swift. Las redes difundieron erróneamente que el asesino era un solici-tante de asilo, cuando el sospechoso nació en Reino Unido.■



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 05/08/2024 ÁL 11/08/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 13.500 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + GUÍA ESCOLAR + TUBO MÁGICO + PALETAS CONEJO, A \$ 2.300. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. (\*) ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. (UIT; 30-5001245-2 PIEDRAS 1743, C.A.B.A



CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 32 El Mundo

Es la pareja que se hizo pasar por argentinos y que regresaron a Moscú por el canje de prisioneros. Hablaron como héroes en un canal de televisión ruso.

# "Les dijimos a los niños que son rusos y que somos los Dutsev"

MOSCÚ, AFP. EFE Y AP

La saga de los espias rusos que se hicieron pasar por argentinos continuó tras su regreso a Moscú en las pantallas de la televisión, donde fueron entrevistados como héroes y mostraron un agradecimiento y admiración hacia el autócrata Vladimir Putin

En el reportaje el matrimonio con dos niños de 12 y 9 años de edad, que no hablan ruso, contaron cómo fue su vida bajo una identidad falsa, en la que escondie ron todo a sus hijos y olvidaron hasta su propia lengua materna.

Los espías fueron liberadores durante un canie de prisioneros entre Rusia y las potencias occidentales, el de mayor dimensión desde la Guerra Fría. Se trata de Artiom Dultsev y Anna Dultseva quienes habían sido detenidos en diciembre de 2022 en Eslovenia. donde llegaron en 2017. Vivían en ese pequeño país eu-

ropeo con pasaportes argentinos, bajo los nombres de Ludwig Gisch y Maria Rosa Mayer Muñoz, y junto a sus dos hijos.

La justicia eslovena había condenado el pasado miércoles a la pareja eslovena a más de un año y me dio de cárcel por "espionaje y falsificación de documentos", una pe-na equivalente al tiempo que ya pa-

aron en detención. Al día siguiente, Putin, un ex coronel de los servicios de la enton-ces KGB, les dio personalmente la

bienvenida en Moscú. En una entrevista en la televisión pública rusa, difundida este lunes por la noche, Anna Dultseva recuerda el momento en que anun-



Historias de espias. La pareja con sus dos niños que no hablan ruso, solo español, paseando por Moscú.

ció a sus hijos que en realidad eran rusos y no argentinos. Lo hizo en el avión fletado que se dirigía hacia Moscú.

"Le dijimos a los niños que somos rusos, que son rusos y que somos los Dultsev", contó.

El Kremlin reconoció que ambos eran agentes **"ilegales" d**e los ser vicios de inteligencia rusos, es decir espías que durante años cons-truyen una falsa biografía en países terceros como células dormidas para una eventual operación.

La pareja explicó que nunca ha-

bló ruso con sus hijos, sino solo es-

Hasta el punto de que a Anna Dultseva aûn le cuesta habiar en su lengua materna, según contó.

Cuando uno está en inmersión, "no piensas en [tu] idioma, te controlas permanentemente y cuando llegamos [a Rusia] nos dimos cuenta de que ya podíamos hablar"

en ruso, afirmó. En la pista del aeropuerto, Putin los saludó con un "buenas noches" en español.

Durante la entrevista, el perio-

dista ruso afirmó que ambos agen tes se conocieron "en una discoteca, se casaron y desaparecieron: su trabajo empezaba".

El periodista también indicó que Dultseva, originaria de la ciudad de Nijni-Novgorod, tenía una galería de arte en Eslovenia. Su marido, originario de la región de Baskortostán, fundó una "start-up infor-

"Los Dultsev educaron a sus hijos como católicos hispanohablan-tes. Ahora vana descubrir lo que es el borsch [sopa de remolacha]", comentó el reportero ruso

Artiom Dultsev dijo que un agente ruso los visitó regularmente mientras estaban detenidos e in-

cluso "*les pasó un sal<mark>udo*" de Putin. En el reportaje, su hija Sofia pro-</mark> nuncia una de las primeras frases que aprendió en ruso: "Tengo dos abuelas, Rusia es muy bonita", ante los ánimos de su madre en español.

"Lo más importante para noso-tros es la familia, y la familia es nuestro país", afirmó a su vez Ar-

Su esposa dijo que sentía una "gran gratitud" hacia Putin y que la pareja seguirá "sirviendo a Rusia".

La operación formó parte de una amplia red de espías encubiertos entrenados por la agencia de inteligencia exterior de Rusia, el SVR, para hacerse pasar por argentinos, brasileños y otros ciudadanos extranjeros en toda Europa.

A diferencia de los agentes "legales" que operan bajo cobertura diplomática en las embajadas rusas. estos no tienen inmunidad ni co nexiones obvias con Rusia v son extremadamente difíciles de detectar por la contrainteligencia.

Putin, quien operó como espía en Alemania Oriental, "ha invertido enormes recursos en esta prio ridad bastante excéntrica", explicó Calder Walton, director de investigación del Provecto de Inteligencia de la Escuela Kennedy de Harvard "Tiene un verdadero fetiche por los ilegales que se remonta a su época en la KGB".

Dultseva, que se hacia pasar co-mo una galerista, organizó dos exposiciones de arte en la ciudad es cocesa de Edimburgo y visito Gran Bretaña varias veces con su nombre falso de Mayer Muñoz.

Los vecinos de Crnuce, el distrito de Liubliana donde vivían, afirman que la familia era muy reservada, tenían un perro pequeño y rara vez recibia visitas. Los niños, que fueron puestos en hogares de acogida después del arresto de los padres asistían a una escuela cercana, British International School, cuyas ta-sas de más de 10.000 dólares al año por alumno superaban con creces lo que la pareja podía permitirse fi-

### La tormenta tropical Debby causa inundaciones en EE.UU.

SAVANNAH, GEORGIA, APYAFF

La tormenta tropical Debby empapó este martes ciudades costeras de Georgia y Carolina del Sur, provocó tornados y llenó las calles con agua hasta la cintura, en lo que es sólo el comienzo de una tormenta prolongada que podría arrojar asombrosos totales de hasta 75 centímetros de lluvia.

Según los expertos, el fenómeno

acabará dirigiéndose al mar aunque no descartan que regrese pronto a tierra.

Charleston y Savannah recibie ron el primer golpe, con hasta 30 centímetros de lluvia a lo largo de la costa entre las dos ciudades en poco más de 24 horas.

La policía bloqueó todas las calles de acceso a la península del centro de Charleston como medida de precaución. Decenas de calles fueron cerradas en la histórica ciudad debido a las inundaciones

Mientras Debby se interna de nuevo en el mar, se espera que las fuertes lluvias se desplacen hacia el norte, a zonas de Carolina del Sur y Carolina del Norte que ya han sufrido dos inundaciones en ocho años que causaron daños por miles de millones de dólares

En un barrio de Savannah, los bomberos utilizaron botes especia-

les de rescata este martes por la tarde para evacuar a algunos residentes y se metieron en el agua estan-cada, que les llegaba hasta la cintura, para entregar agua embotellada v suministros a otros que se negaban a marcharse por temor a los sa-

Michael Jones dijo que los aguaceros hicieron que el agua entrara en su casa el lunes por la noche, a punto tal que volcaron la heladera de la cocina e hicieron que los muebles flotaran.

Afuera, el agua parecía estar por todas partes y era demasiado profunda para huir con seguridad. Así que Jones pasó la noche en vela en la mesa de la cocina antes de que los bomberos, que iban de puerta en puerta, acudieran a su casa en una lancha el martes por la mañana para concretar la ayuda.

"Fue un infierno toda la noche", dijo Jones. "Fue dificil, pero Dios es

El vórtice de la tormenta estaba a 16 kilómetros al este de Savannah, señaló el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos en su aviso difundido este martes a las 5 de la tarde. Avanzaba con rumbo este-noreste a apenas 5 kilómetros por hora.

Se prevé que la tormenta se adentre lentamente en el mar, lue-go retroceda y regrese a tierra el jueves cerca de Charleston.■

pressreader Prosseader Com 41 664 278 4604



### **Opinión**

# ¿Será cierto que la Argentina quedará al margen del temblor financiero mundial?





Daniel Fernández Canedo dfcanedo@clarin.com

nández Canedo clarin.com



a expectativa de que la economía estadounidense se encamine a la recesión con el adicional que la Reserva Federal no dispuso una baja en la tasa de interés de referencia, y la suba de la tasa en Japón, crearon el cóctel para nuevos "días negros" en los mercados mundiales.

La respuesta de los mercados fue la co-

La respuesta de los mercados fue la conocida del "vuelo a la calidad" de los capitales que buscaron refugio en los bonos del Tesoro de los EE.UU. provocando la salida de capitales del resto de los mercados a la espera de que en septiembre la Reserva Federal decida bajar la tasa de referencia.

Para buena parte de los analistas, la caída de los precios de las acciones y los activos financieros resultó previsible después de un largo período alcista que concluyó en ratificar una vez más el conocido dicho aplicado a las finanzas de que "los árboles crecen, pero no llegan al cielo".

crecen, pero no llegan al cielo".
Y que, en el caso de las acciones tecnológicas de los EE.UU. el temor se potenció por el fallo de la justicia que sostuvo que Google actuó ilegalmente para mantener el monopolio de su motor de búsqueda online violando la legantimente polio.

lando la ley antimonopolio.

Temblor financiero, caida de mercados (el martes se recuperaron un poco) y en la Argentina el Gobierno anticipaba que nada grave ocurriría, basándose en dos conceptos fundamentales de su politica: "ya que el Gobierno no necesita financiamiento" y "a que no tomamos mediasapresuradas como haber salido del cepo".

Los encomillados corresponden a un "Chat de Economía sobre el lunes negro sus posibles consecuencias" en el que, se supone, el ministro Luis Caputo adelantó que la Argentina podría quedar al margen del derrumbe financiero del lunes.

La defensa del cepo por parte del Gobierno consolidó la idea que sostiene parte del mercado financiero en el sentido de que tanto la devaluación del 2% del tipo de cambio oficial como algún tipo de cepo cambiario llegaron para quedarse por mucho tiempo

La prolongación de la vigencia de la política cambiaria se apoya en el esfuerzo oficial por decir que la caja de dólares no está en peligro, a pesar de que el Banco Central muestra una seria resistencia a recuperar las reservas de divisas.

Para la Fundación Capital, la "caja de dólares" continuará tensionada en adelante, con una flexibilización en los pagos de importaciones que demandará unos US\$ 4.000 millones adicionales desde septiembre" y con una merma de en los precios de la soja y el maíz "que implican una baja de US\$ 1.800 millones en las exportaciones".

Así, continúa el análisis, "con una baja de US\$ 1.600 millones entre agosto y diciembre, el año finalizaría con reservas netas del BCRA en US\$ 7.500 millones lo que representa un incremento de sólo US\$ 3.598 millones" con relación a la asunción del presidente Javier Milei en diciembre.

dente Javier Milei en diciembre.
Otra cara de la moneda es que, dice la consultora Eco Go, el "gobierno informó que las reservas crecerían en US\$ L200 millones en agosTo a partir de desembolsos de organismos internacionales y por la reversión de parte del déficit energético por la mejora del clima".

En medio de la suma y resta de las reservas, circula el dato de que el Banco Central ya había destinado unos **US\$ 300 millones** 

Los anuncios oficiales garantizando el pago de la deuda no están logrando bajar la tasa de riesgo país. de los US\$1.700 millones previstos para intervenir en el mercado cambiario intentando bajar la brecha entre los dólares oficial y libre, pero esta sigue por encima del 40%

Apostando también al ingreso de dólares por el blanqueo (aunque esas divisas no ingresarian a las reservas netas) el Ministro dijo que están asegurados los pagos de la deuda privada hasta el comienzo de 2026 que, también según Eco Go, llegarían a los US\$ 7.118 millones.

Los anuncios oficiales garantizando el pago de la deuda, sin embargo, no están logrando bajar la tasa de riesgo país que se mantiene sobre los 1.600 puntos casi duplicando un nivel que se podria considerar aceptable para que la Argentina pueda regresar a encontrar financiamiento en el mercado internacional.

Caputo sigue trabajando por un Repo con la banca internacional poniendo bonos del Tesoro como garantía por un monto que se supone cercano a los US\$ 5.000 millones, pero el temblor financiero mundial podría abrir una pausa.

podría abrir una pausa.
Por otra parte, la caja de dólares comenzará en septiembre una nueva prueba al comenzar la primera cancelación del 50% de las importaciones realizadas en agosto por el dólar oficial y de ahí en adelante todas se pagarían al precio oficial.

das se pagarían al precio oficial. Por esa via, calcula la Fundación Capital, habrá demanda de dólares oficiales por US\$ 4.300 millones adicionales a los previstos en el esquema anterior en que las importaciones se liquidaban más pausadamente.

Los mayores pagos de importaciones se concentran en octubrey noviembre cuando, probablemente, el gobierno aspire a tener avanzado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que le otorgue otro horizonte cambiario. El ministro Caputo mantiene su apuesta al dólar estabilizado con devaluación de 2% hasta que la inflación baje a ese nivel, pero la brecha cambiaria y el temblor financiero mundial le agregan dosis altas de incertidumbre.

### **MIRADAS**

Débora Campos decampos@clarin.com

### Un salvavidas de cuatro días

Es simple: si no alcanza para hacer frente a los gastos urgentes, no hay plata para libros. Lo dejó en claro el balance de la 48º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde los expositores vendieron un 30% a un 50% menos que el año pasado, que tampoco fue una fiesta. Por eso, la ilusión está intacta esta semana ante la Feria de Editores (FED) aunque los números son desastrosos.

Lejos quedaron los tiempos de ediciones de miles de ejemplares. Hoy, un título necesita muchos menos lectores para volverse bestseller. De hecho, el 37% de la producción del sector para la primera edición es menor a 600 ejemplares y de cada 10 libros que se registran, 4 son digitales. Son datos del Informe anual de producción 2023, elaborado por la Cámara Argentina del Libro. "El derrumbe tiene dos motivos

"El derrumbe tiene dos motivos bien visibles. El primero es que el aumento desmedido del papel, que en los últimos dos años duplicó a la inflación y pasó de representar más del 50% del costo del libro", explicó meses atrás a Clarin Cultura Juan Manuel Pampín, presidente del consejo directivo de la Cámara del Libro.

En el mapa del libro, el 74% de la producción fue generada por pymes, es decir por editoriales independientes. Son ellas las protagonistas de la FED que comienza mañana.

El año pasado, esta muestra recibió a más de 22 mil asistentes, que compraron unos 85 mil libros. Todo en apenas cuatro días entre abigarrados corredores del Complejo Art Media, de Chacarita, que por momentos despiertan la claustrofobia de los más valientes.

Los organizadores de la FED llevan cinco años radiografiando a esa asistencia fiel a través de una encuesta que muestra un público fiel, singular y femenino: "El 58% de la muestra está representado por mujeres, 39% por hombres", puntualizaron en la difusión de esos datos.

De ese público, además la mayor cantidad se concentra en la franja que va de los 26 a los 35 años (31%), seguido por la franja que va de los 36 a los 45 años (24%) o sea, quienes más leen son sub 50. Además, agregaron que "el público de la FED se ubica, de manera general, dentro de los sectores medios, y se caracteríza por una marcada inversión en educación y cultura".

Esos datos alimentan la ilusión.
Porque la ilusión es lo último que
se pierde. Es simple: no alcanza y
uno de los sector más activos en la
construcción cultural del país está
en riesso.

EL NIÑO RODRÍGUEZ





pressreader Proussouder com 41 664 278 4604

CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 Opinión 35

### ¿Quién le teme a la libertad de expresión?

DEBATE

#### Roberto Saba

Profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (UBA y Palermo)

rotegemos el derecho a libertad de expresión fundamentalmente por dos razones. La primera supone que esta libertad es una manifestación de la autonomía personal. Así, por ejemplo, la Constitución y los tratados internacionales buscan blindar a la persona que se expresa frente inter ferencías de terceros, particularmente del Estado, **prohibiendo la censura previa**.

La realización del plan de vida del artis-ta, del escritor, del periodista, del académico o de quien ha elegido expresarse como par-te de ese plan, se concreta, entre otras acciones, por medio de la posibilidad de manifestarse sin restricciones. Así, violar la libertad de expresión implicaría violar la libertad in-dividual y la autonomía personal, pilares fundamentales de la democracia liberal. La segunda razón por la que esta libertad

debe ser protegida, radica en que su ejerci-cio es una precondición insoslayable de la democracia como sistema de autogobierno del pueblo. En este sistema, los ciudadanos debemos tomar decisiones sobre cuestiones públicas, como por ejemplo qué tipo de polí ticas de salud o de educación preferimos, qué y cuántos impuestos pagar, qué acciones de berían ser sancionadas penalmente, etc.

Como además este autogobierno se ejer ce predominantemente por medio de repre-sentantes, al votar por unos u otros, estamos manifestando nuestras preferencias sobre esas políticas. Para que podamos tomar las mejores decisiones públicas posibles, debe mos contar con la mayor cantidad de información disponible y es por ello que prote gemos la libertad de expresión: como un mo do de asegurar la mayor circulación de ideas opiniones e información. Según esta tesis,

silenciar voces, entonces, no solo afectaria la libertad de la persona que se expresa, sino que podría conducirnos, además, a tomar malas decisiones públicas, sesgadas y mal informa das. En suma, sin libertad de expresión no podríamos autogobernarnos correctamente.

A veces, la censura se funda en la soberbia perfeccionista que hace creer a algunos que hay ciertas opiniones o informaciones que no merecen ser difundidas (atacando la autonomía de quienes se expresan) y/o que no es bue-no que sean recibidas por terceros ("por su

propio bien"). Pensemos en un au-tócrata religioso que prohíbe la expresión de creencias que no comparte o el gobierno puritano, que no admite la difusión de contenidos que considera obscenos.

Otras veces, las amenazas pro-rienen de líderes inseguros que temen a la critica o demasiado seguros que creen ser dueños de la verdad. Si volvemos a la idea de la libertad de expresión como precondición de la democracia y del autogobierno, todo ataque o cercenamiento de la libertad de expresión debilita y empobrece el deba te público y, por lo tanto, socava la calidad de las decisiones públicas que toman el pueblo y sus repre-sentantes, autoinfligiéndose un daño total-

mente evitable.

Silenciar una voz, sostenía el gran pens dor liberal John Stuart Mill, no solo nos im-pide perfeccionar nuestras propias ideas cuando son atacadas o criticadas, sino que puede implicar la obstrucción del camino que quizá nos conducía a la solución del problema que queríamos resolver

Las formas que toman las amenazas al ejer-cicio de la libertad de expresión y a la robustez del debate público mutan a medida que so mos eficaces en combatirlas. La censura directa ejercida por gobiernos que prohibían li-bros, personas o películas ha ido desapareciendo paulatinamente dando paso a mecanismos indirectos y más sutiles - a veces no tan sutiles - de censura, como el uso discrecional de la publicidad oficial dirigida a premiar a perio distas y medios afines, o a castigar a los criticos mediante su no otorgamiento



Nuestra propia Corte Suprema ha señalado que ese tipo de acciones estatales también de bian considerarse una forma de censura: el retiro de la publicidad oficial "como consecuen cia del contenido de una nota periodistica" de be ser interpretado como una forma de censu ra indirecta, tomando el lenguaje del art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos

Los éxitos relativos en la lucha contra este

último mecanismo de censura indirecta han obligado a los enemigos de la libertad de expresión a buscar otros métodos más sutiles, quizá incluso más difíciles de encuadrar jurídicamente, pero igualmente efectivos al momento de distorsionar y debilitar el debate público. El más notable y reciente consiste en el ataque a la reputación de quienes expresan sus críticas al po-der, lo que intentan lograr poniendo en duda la veracidad de lo informado al señalar la falta de independencia del que informa. Afirmar sin ofrecer prueba alguna que to dos los que expresan voces críticas desde la prensa lo hacen porque han recibido so-bornos persigue el objetivo de que o bien callen aquellos que son más vulnerables a esos ataques, o bien que no sean escuchados por quienes confian sin fundamento en la veracidad de la denuncia o la buena fe del denunciante.

En cualquier caso, los efectos sobre el debate público son similares a los de la censu-ra directa o indirecta, **y eso es lo preocu**pante. Las formas de las amenazas cambian, pero el objetivo perdura: el debate público se enfría, el autogobierno se torna más difícil o imposible, y el poder se vuel-ve irresponsable frente a la sociedad civil.

La creatividad de los enemigos de la liber tad de expresión para impedirla o para neu-tralizar su impacto es infinita. Es por eso que debe ser permanente la labor de quienes la ejercen y defienden. Cada ataque a la libertad de expresión es evidencia de la soberbia o de las propias inseguridades de quien lo impulsa. Después de todo, ¿quién le teme a la libertad de expresión, sino aquellos que desconfian de sus propias convicciones o que creen ser dueños de la verdad? ■

### TRIBUNA

### China y Rusia, un sostén para la dictadura venezolana

Roberto García Moritán

Diplomático. Ex vicecanciller

a autoproclamación de Nicolás Maduro a un tercer mandato recibió el reconocimiento instantáneo de **China y Rusia**. El apoyo diplomático incondicional de ambas potencias ha sido clave para que la dictadura haya podido resistir la presión internacional y concretar el fraude electoral del 28 de julio

En el último cuarto de siglo cada vez que el régimen venezolano se ha visto comprome tido, Beijing ha salido al rescate económico y político. Desde el 2006 hasta junio del 2024, Caracas ha recibido un flujo financiero de más de US\$ 80 mil millones que, según el Dialogo Interamericano de la Universidad de Boston, ha comprometido el futuro de la producción petrolera venezolana v se encuentra desplazando a Rusia como provee dor de defensa

La financiación china a Venezuela por pe tróleo contribuyó en gran medida a la victoria electoral de Hugo Chávez en 2012. Lo mismo en las elecciones del 2013 que plasmó la suce sión de Nicolás Maduro. En el 2016, Caracas re-negoció la deuda con China en condiciones muy favorables para enfrentar las sanciones estadounidenses. El salvavidas económico chino se repitió en la polémica reelección del 2018.

En el 2019, China vetó en el Consejo de Se guridad de Naciones Unidas (CSNU) una re solución que reconocía a Juan Guaidó como presidente legitimo de Venezuela. En el 2023, las relaciones bilaterales se elevaron al nivel de "Asociación Estratégica de Todo Tiempo" lo que supone un vínculo extra diplomático con una incidencia china en prácticamente todo el territorio venezolano. En este contexto, es poco probable que China desconociera que en las últimas elecciones se repetiría un escenario electoral comparable al 2018, con el riesgo que fueran nuevamente manipuladas

La presencia en el Consejo Nacional Electo ral de personal chino en la supervisión del software del voto electrónico de la empresa EX CLE Soluciones Biométricas, avalaría esa conclusión. Un 'non paper' del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Renmin de China, afirma que el com-promiso de María Corina Machado de res petar la deuda financiera contraída por el chavismo no ha sido suficiente para que Beijing asumiera una posición de mayor neutralidad en el resultado de los comicios También enfatiza que un gobierno venezola no pro-Washington amenazaria los intere eopolíticos chinos en América Latina y en particular los esfuerzos personales de Xi Jinping de proyectar el soft power en Améri-

yo de Beijing a Nicolás Maduro hacen ver que la competencia estratégica entre Estados Unidos y China ha ido dejando el plano económico y tecnológico de esa rivalidad pa-ra adentrarse al ámbito ideológico. Los términos de la nota de felicitaciones a Maduro lo ponen de manifiesto. La duda es si el alcance de esas expresiones no son una manifestación de la intención futura de Xi Jinping de promover en América Latina gobiernos afines. El comportamiento de Beijing con Caracas parece tener algunos visos de lo que fue la Unión Soviética para Cuba. El veto chino en el Consejo de Seguridad de Nacio-nes Unidas en 2016 sirve de recordatorio.

También es una advertencia que cualquier pretensión de promover en el CSNU de una iniciativa que reconozca la victoria electo-ral de Edmundo González Urrutia, tendría el mismo resultado. Por lo tanto, es hora de que la defensa de la democracia en América Latina y el Caribe tome conciencia del peli-gro que representan las disputas geopolíticas disruptivas.■

pressreader Pressreader Pressreader 1604 278 4604

### Sociedad

### Transporte y movilidad



# Confirman que el lunes los colectivos suben 37% y el boleto mínimo se irá a \$371

Será para las líneas que circulan en el AMBA. El último aumento se aplicó en febrero y a los siguientes los demoraron para que no impactara en la inflación.

El Gobierno aprobó ayer el aumento de tarifas de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los nuevos boletos correrán desde el lunes

La normativa, firmada por el se-cretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, confirma lo adelantado la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que existiría un aumento del 37% en el AMBA. Con esta adecuación, el boleto mínimo pasará de \$ 270 a \$ 371,13.

La resolución explica que "se considera oportuno actualizar las tarifas aplicando la variación de precios acumulada para los prime-ros dos meses del período bajo análisis en la región GBA, lo que repre-senta un 37,5% (meses de enero y febrero), quedando pendiente, o a

consideración de futuras actualizaciones, un 32,5% correspondien-te al período comprendido por

marzo, abril, mayo y junio". La última actualización se había realizado en febrero, y desde que empezó el año habrá acumulado una suba de 598%.

### Queda pendiente y sin fecha otro incremento del 32,5%.

Ayer, el Gobierno también publicó en el Boletín Oficial del Decreto 698/2024, que establece que la tarjeta SUBE ya no tendrá la exclusividad al momento de abonar los boletos y que se aceptará "cualquier medio de pago electrónico sin contacto", pero todavía no se aclaró cuál será la tarifa para estas nuevas modalidades.

Estas serán las nuevas tarifas de los colectivos en la Ciudad y el Gran Buenos Aires (GBA):

### Con la tarjeta SUBE registrada

- Tramo 0-3 kilómetros (km): pasa de \$ 270 a \$ 371,13 •Tramo 3-6 km: pasa de \$ 300,78 a
- \$ 413.44 •Tramo 6-12 km: pasa de \$323,95 a
- \$445,29
- •Tramo 12-27 km: pasa de \$347,15 a \$477,17
- •Más de 27 km: pasa de \$ 370,18 a
- Sin SUBE registrada
- •Tramo 0-3 km: pasa de \$ 429,30 a
- \$590 10 •Tramo 3-6 km: pasa de \$ 478,24 a

EN CIFRAS

413,44

s costará el tramo de 3 a 6 kinetros, que suele ser el ado. Hoy sale \$300,78.

466.051

es de pesos transfirió en el año el Gobierno nacional en subs al transporte.

υ,8

intos le aportaria al indice de iflación de agosto esta suba de

#### HOY CUESTA \$ 650

#### El salto en el subte fue postergado para octubre: llegará a \$ 757

El aumento en el subte, que se iba a efectuar la semana pasada, finalmente fue postergado por dos

Así lo dispuso el Gobierno porte ño, que lo informó a través de una resolución en el Boletín Oficial, El rá a a \$757 el 1º de octubre.

La postergación, según se explica en el Boletín Oficial, tiene que ver con que "se decidió posponer el último tramo de la actualización tarifaria, hasta tanto esté finalizado el recambio de validadores y molinetes que lleva adelante el operador Emova, va que resulta más eficiente para la implemen

Además del reemplazo de máqui-nas, otro factor pesó: el subte se estaba escapando mucho en pre cio respecto del colectivo, que hasta hoy costaba \$ 270. Asi, va rios pasalero empezaron a tomar más colectivos y menos subte, lo que es doblemente perludicial para la Ciudad.

- Tramo 6-12 km; pasa de \$ 515.08 a
- •Tramo 12-27 km: pasa de \$ 551,97
- a \$ 758,70 •Más de 27 km: pasa de \$ 588,59 a \$809.04

Según una simulación que había hecho la consultora EcoGo en mavo, la postergación de un aumento de 51,6% entonces evitaba un alza de 1,16 puntos en la inflación. Este incremento sumaría alrededor de 0,8 puntos este mes.

En lo que va del año, el Gobierno nacional lleva pagados \$466.051,30 millones en subsidios a los colec-tivos mediante el programa Fondo Fiduciario del Sistema de Infraes tructura del Transporte (FFSIT), con una caída cercana al 30% en términos reales-descontado el efecto de la inflación-frente al mis-mo período del año pasado.

La cifra contrasta con los apenas \$ 17.300 millones que la Nación giró a las provincias mediante el Fondo Compensador del Interior, ahora eliminado, lo que obligó a los go-bernadores a seguir ajustando sus tarifas mientras el AMBA quedaba atrás. La decisión de este mes cerrará levemente esa brecha

Además, la transferencia de 31 líneas de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires y la quita de los beneficios de "Red SUBE" (integración del boleto con descuentos de 50% y 75% al segundoy tercer viaje, respectivamente, dentro de las dos horas de iniciado el ciclo) contribuirá para que el Estado aporte menos dinero en el AMBA.

pressreader Pressreader 20 41 664 278 4604

## La SUBE yano será el único medio para pagar el viaje

Tal como anticipó hace casi tres meses, el Gobierno estableció ayer "la ampliación del sistema de percepción de tarifas del transporte público automotor, ferroviarios de superficie y sub-terráneo y fluvial de pasajeros y servicios de cablevía". Lo hizo con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 698/2024 que establece que la tarjeta SU-BE ya no tendrá la exclusividad al abonar los boletos

El documento, que lleva la fir-ma de Javier Milei; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo, no precisa cuáles serán las nuevas opciones para abonar los pasajes ni cómo se im-plementará. Solo habla de aceptar cualquier medio de pa go electrónico sin contacto'

#### Se podrá abonar con débito, crédito, QR y otros métodos.

En el Decreto de ayer, el Gobierno asegura que "se fomen-tará especialmente el uso de tecnologías que permitan la co-municación inalámbrica, segura y ágil entre el dispositivo de pago y los terminales de cobro

La normativa en paralelo de signó como autoridad de aplica ción a la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, y afirma que "el Banco de la Nación será responsable del procesamiento de la totalidad de las transacciones y de la administración y mante nimiento del equipamiento embarcado y no embarcado"

Según pudo saber Clarin, El despliegue de la apertura va a ser paulatino, ya que hay que hacer recambios tecnológicos en el equipamiento (validadores), "En 4 meses vamos a estar implementando en algunas lo calidades del interior y a partir del mes 5 ir avanzando en otras zonas. A partir del mes 6 o 7 la interoperabilidad se empezara a ver en los trenes'

Respecto del pago, "será con tarjeta de débito o crédito, con plásticos físicos y también con billeteras virtuales (NFC/QR)" le confiaron desde el Gobierno a Clarin.

¿Qué pasará con la tarjeta SU-BE? Seguirá funcionando como siempre, solo que ahora será una opción más para el pago del transporte.

# **Aumentan hoy los** peajes de todos los accesos a la Ciudad

Corre para la Panamericana, la Autopista del Oeste y la Ezeiza-Cañuelas. También subirá la Buenos Aires-La Plata, aunque ese cambio aún no tiene fecha definida.

LAPLATA, CORRESPONSALIA

Los caminos que llevan a la Ciudad serán más caros a partir de hoy. El Gobierno nacional y también la Provincia, autorizaron aumentos en los peajes de los accesos que van desde el 6% al 157%. La medida dispuesta por la Dirección de Vialidad también alcanza a la red de carreteras que administra la empresa es-tatal Corredores Viales y que abar-

ca más de 7.000 km. en el país. Pero las vías mas usadas, por donde pasan hasta 1,2 millones de autos por día, son los accesos Norte y Oeste y la Autopista Ezeiza-Cañuelas. En estos tramos las autoridades nacionales aplicaron un ajuste-promedio-de6% en las cate gorías más usadas (autos y motos).

Se trata del tercer incremento de 2024 y forma parte del programa de "reacomodamiento tarifario" dispuesto por el Gobierno que podría tener nuevos movimientos hasta fin de año para los corredores de jurisdicción nacional, en línea con la inflación y el índice de salarios que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Estos segmentos incrementaron los tickets un 100% en mayo y un

#### Los nuevos valores

La AU Bs As-La Plata confirmó la suba pero no aún la fecha

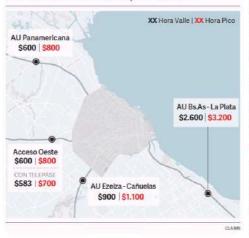

En el caso de la entrada por el sur, la autopista Buenos Aires-La Plata tiene pendiente la aplicación de un aiuste de 157%. Se habilitó en la audiencia pública del 22 de julio y ya

se firmó la resolución del ministe rio de Infraestructura. Sólo resta su publicación en el Boletín Oficial para establecer la fecha

A partir de su aplicación viajar

en auto desde la capital provincial hasta el centro porteño costará \$ 2.600 en hora de bajo tránsito y \$3.200 en hora pico. Hasta hoy, esos valores están en \$1.000 y \$1.200.

Fuentes del gobierno provincial dijeron que "es inminente" la entrada en vigencia de estas tarifas. Además, quedó establecido en esa misma audiencia un pedido de la concesionaria Aubasa para modificar los valores cada tres me partir de una fórmula que incluye costos de construcción, aumentos

de salarios y precios mayoristas. El actual movimiento de los cuadros tarifarios en los peajes de los tramos I a X de rutas nacionales y en los Accesos Norte y Oeste es el tercero del año y la entrada en vigencia de la actualización mensual que se aplicó por primera vez entre fines de junio y principios de julio. Los tramos de autopistas del interior (Buenos Aires-Rosario; Santa Fe-Cordoba-Santiago del Estero; Junin, San Luis-Cordoba-Santa Fe y otras) tuvieron una ajuste promedio del 10%. En la categoría autos pasarán de \$1.000 a \$1.100.

En las empresas concesionarias de otros accesos, como Autopistas del Sol, dijeron que la actualización aun está rezagada con relación a los movimientos inflacionarios de los últimos años. Argumentan que en cinco años hubo un salto inflacionario de 3.345% y que los tickets se movieron un 1.254%. En los accesos Norte y Oeste los

valores desde hov serán de \$ 300 (se mantiene igual) para las motos y \$ 400 para la hora pico (antes \$350). Para vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura, los más comunes, el valor será \$600 para hora valle y de \$800 en hora pico.

Por su parte, la Autopista Ezeiza-Cañuelas (conecta con la Riccheri) se va a \$ 400 para motos en hora valley \$550 en hora pico. Para autos, en hora no pico será de \$ 900, v en la hora pico se pagará \$1.100.■

## Impulsan una ley para que la licencia de conducir no se venza

Malena Nazareth Martos

mmartos@clarin.com

El trámite para la renovación de la licencia de conducir vale cerca de \$20,000, entre el costo del trámite v el Certificado Nacional de Antece dentes de Tránsito (CENAT), que cambia según la jurisdicción. Los vencimientos de licencias pueden oscilar entre los cinco y diez años, dependiendo del municipio, pero hay quienes deben enfrentarse a pagos por renovaciones anuales a sea por problemas de visión, audición, o por edad avanzada. Esas personas tienen que someterse anualmente, también, a exámenes sicofísicos para poder renovar sus registros por un período de tiempo determinado.

Todo esto puede cambiar. La diitada nacional del PRO **Patricia** Vásquez denunció en redes sociales que el trámite de renovación es una "burocracia recaudatoria". Y el ministro de Desregulación del Es-tado, Federico Sturzenegger, se expresó en el mismo sentido.

Vásquez presentó un proyecto de ley en el Congreso para frenar el vencimiento de las licencias de conducir no profesionales. Con eso, los conductores deberán preentar **cada cinco años** una declara ción jurada e informar, vía digital. su aptitud psicofísica para condu cir mediante un certificado emitido por un médico acreditado en un registro. A partir de los 75 años, es ta exigencia debería ser cumplimentada cada año en idéntica modalidad. La presentación de certificado médico v declaración jurada es de carácter digital y sin costo

Vásquez explicita en su propues ta la previsión de una modificación en las evaluaciones psicofísicas. El cambio consiste en la creación de un protocolo de evaluación de aptitud psicofísica así como el dictamen de "cursos de formación para los médicos que expidan los certificados correspondientes

Será requisito aprobar ese curso para integrar un registro médico habilitado. Los certificados de aptitud psicofísica deberán ser firmados por dichos profesionales. Esto con el fin de evitar la adulteración de firmas y la emisión de docuentos fuera de la regla

Una duda que tienen los usuarios que <mark>h</mark>an debatido es si el apto a cargo de un médico habilitado les representará de todos modos un costo monetario. Esto no está previsto en el proyecto, y según pudo saber Clarín quedaría a criterio de la regulación posterior de la ley.■



CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 Sociedad



Los expertos señalan higiene, seguridad y transmisión de anticuerpos para el bebé. SHUTTERSTOCI

# Lactancia exclusiva: la recibe sólo el 53% de los recién nacidos en el país

Lo indica un estudio de la UCA. Falta de información y estadarización del proceso, entre las causas principales.

## Penélope Canónico

38

pcanonico@clarin.com

La Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora hasta hoy en más de 170 países, es una oportunidad para promover la relevancia que tiene la leche materna en la nutrición y crecimiento saludable de los bebés. De hecho, la OMS recomienda la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, Después, aconseja mantener esta práctica acompañada de alimentos complementarios hasta los 2 años o más, según lo que deseen madre y bebé

Sin embargo, en Argentina, sólo el 53% de los bebés de hasta 180 días se alimentó exclusivamente con leche materna en el 2022. En algunas provincias, el porcentaje es más bajo, como en Catamarca (30%), Córdoba (40%), La Rioja (40,5%), San Juan (41,3%) v Tucumán (43,5%). Así lo advierte el informe Los desafíos de la lactancia exclusiva y su continuidad desde la perspectiva de las madres, del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA).

Se trata de un estudio cualitativo, a cargo de lanina Tuñón. La muestra considera la perspectiva de las madres con variados perfiles sociodemográficos y socioeconómicos de madres de chicos de 3 a

El principal problema es la falta ceso a la información y la **au**- sencia del Estado que debería invertir recursos en políticas públicas y en protocolos que se lleven a cabo en todo el territorio. "Necesitamos una lactancia basada en información y no naturalizarla. Hay que objetivar los problemas y trabajar en términos de formación, sensibilización v acompañamiento integral de la mujer lactante lo cual requiere construir estructuras de oportunidades por parte del Estado, el mercado y la sociedad en su conjunto", destaca Tuñón.

Para muchas madres y futuras madres, la lactancia durante el embarazo no es un tema de consulta ni de formación por parte de los obstetras y parteras porque en cier-to sentido se la" idealiza".

Es que al momento del nacimiento del bebé parece producirse un proceso de estandarización del proceso de la lactancia que incluve posiciones para sostenerlo. frecuencia y cantidad de las tomas, extracción de leche materna, entre otros. "Pero, en realidad, estos pro tocolos requieren de un tiempo de asimilación por lo que sería oportuno que formen parte de la preparación previa al parto", dice el estudio.

La mayoría de los problemas que surgen durante la lactancia se deben a una mala técnica, como una postura inadecuada, un mal agarre por parte del bebé o bien a am-

Por eso, lograr el bienestar

biopsicosocial de la mamá lactante es fundamental para que la lactancia pueda sostenerse en el tiempo.

¿Por qué en Tik Tok, por ejem plo, no puede estar presente el Es-tado dando cuenta de los beneficios que brinda la lactancia mater na?, interpela Tuñón. La democra tización de la información implica también que el sector público de salud pueda acceder a ese conocimiento y la presencia de campañas en los medios y en redes sociales donde están las madres más jóve nes quienes pueden compartir sus

El caso de Chaco ilustra una exeriencia exitosa ya que en 2022 el 65,8% de los bebés de hasta 180 días se alimentaron exclusivamente con leche materna gracias al programa "Preparación integral para la maternidad" del Hospital Perrando que ofrece el acompañamiento del sistema médico previo y en el momento inicial de la lactancia.

Otros de los factores multicausa les que funcionan como barreras de acceso en el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva son la infraestructura en el ámbito laboral que dificulta esta tarea.

En principio, la leche materna es más segura e higiénica, nunca es de mala calidad y está disponible a temperatura justa. A través de ella se transmiten anticuerpos contra las enfermedades más comunes hasta que el bebé sea capaz de formar sus propios anticuerpos.

Fue en Río Negro. La jueza mandó a cumplir el calendario oficial. La inmunización viene en caída.

## No quieren vacunar a su bebé, los médicos fueron a la Justicia y les ordenó hacerlo

#### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

El bebé nació y los padres no quisieron vacunarlo pero los médi cos, convencidos de que la vacunación no es optativa, fueron a la Justicia. El resultado: un fallo que obligó a los progenitores a cumplir con las dosis del calendario obligatorio, no solo en virtud del interés superior del niño sino para proteger "un interés social

Estamos en la segunda quincena de junio, en un clínica de General Roca, provincia de Rio Negro. En el fallo, fechado el 19 de ese mes, solo unos días después del nacimiento en cues tión, la jueza de Familia Ángela Sosa determinó dos cosas importantes. Por un lado, "ordenar a los progenitores (...) el cumplimiento de las vacunas obligato rias contra la Hepatitis By Vitamina K\*, detalle con el que res-pondió al pedido específico de la inmunización incumplida que había transmitido la Ĉlínica en su denuncia ante la Defensoría de Menores provincial.

Por otro lado, indicó que los pa dres deben cumplir "con el plan de vacunación nacional obligato rio". Para lo último, la magistrada les concedió un plazo de 5 días, a los fines de acreditar su cumplimiento.

Fuentes judiciales explicaron que "la sentencia no es apelable porque tiene la naturaleza de una medida autosatisfactiva". Sin embargo, "todavía no se pudo llevar a cabo la vacunación porque no se ha podido dar con la mamá y el bebé. Se hicieron varias visitas a la casa y nunca se los encuentra Hay un operativo de búsqueda".

La jueza se sustentó en dos le ves: la va caduca 22,909, firmada por el dictador Reynaldo Bigno ne en septiembre de 1983, y la (vigente desde 2018) 27.491, de "Control de enfermedades prevenibles por vacunación". El artículo 11 de esta última establece la obligato riedad de denunciar: "Los miembros de los establecimientos edu cativos y de salud, públicos o privados, y todo agente o funciona rio público que tuviere conoci-

miento del incumplimiento (...) deberá comunicar dicha circuns tancia ante la autoridad adminis trativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsa bilidad por dicha omisión, con-forme Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes". El apercibimiento está estipulado en una "multa graduable entre diez (10) y cien (100) salarios mínimo, vital y móvil" y en una "suspensión hasta un (1) año". El texto aclara que el dinero debe se debe destinar "a acciones de vacunación, campañas de difusión, informa ción y concientización". Y el articulo 14 subraya que "el incumplimiento de las obligaciones pre-vistas en los artículos 7°, 8°, 10 y 13 generará acciones de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, tendientes a efectivizar la vacunación, que irán desde la notificación hasta la vacunación compulsiva"

#### La cobertura de la BCG cayó 12 puntos en 5 años.

"Estos fallos se vienen viendo con mayor frecuencia porque después de la pandemia hay cada vez más gente dispuesta a cuestionar las vacunas", indicó Juan Bautista Torres López, abogado especializado en derecho de la salud. "Sumado al 'vibrar' político de los derechos individuales, se generan estas situaciones en la que la Justicia intima a los padres", agregó.

En base a un reporte de la OMS. Clarin advirtió las preocupantes cifras en la cobertura de vacunas obligatorias en el país. El llamado de atención estuvo centrado en las que deben recibir los recién nacidos. La primera, a aplicar dentro de las primeras 12 horas de vida, es la que previene la **He-patitis B**. En 2022, la cobertura era del 79% y en 2023 cayó al 66%. La otra es la BCG, que previene tuberculosis. Entre 2023 y los cinco años previos la cobertura cayó 12

pressreader Prausikader.com 41 664 278 4604

# Pasajes nuevos y vuelos extra: la vuelta de los varados en Miami

American anunció viajes a Ezeiza para anoche. Otros pasajeron debieron comprar tickets en otras compañías o esperar allá las reprogramaciones.

#### Emilia Vexler

evexler@clarin.com

Ayer, en el aeropuerto de Miami aterrizó la calma. Ya no se veían las filas de 500 personas reclamando una reprogramación de vuelo o valijas. Ni se ofan quejas de pasajeros ni truenos. Pero sí se escuchaba un grito con acento argentino.

La cifra de 1.000 argentinos varados en Estados Unidos por cance-laciones de vuelos de American Airlines fue bajando de a poco des-de el domingo. Pero ayer aún no había llegado a cero. Familias conta-ron que-desde hoteles asignadosesperaban para volver.

En tanto, quienes acababan de llegar a **Ezeiza** dijeron que no te-nían esperanzas de recibir "alguna compensación por la situación que vivieron o "un reintegro" por

el gasto de haber tenido que usar de nuevo la tarjeta para pasajes de último momento que ya habían comprado meses atrás.

"Hace 10 minutos -cerca de las 11.30 de ayer- corté con el vicepresidente de American Airlines del hub Miami. Venía de recorrer el aeropuerto y me dijo que ya no se veían argentinos varados. Recordemos que entre los 1.000 pasaje-ros del domingo estaban los que tenían que regresar tras vacaciones, que ya pudieron volver o tienen hotel asignado, y argentinos que vi-ven en Miami y querían viajar a Argentina. Esas personas se fueron a esperar a sus casas", dijo Marcelo Gilardoni, cónsul argentino en Miami. Distinguió también entre quienes quedaron varados por **pro-blemas técnicos** - "460 pasajeros hasta el lunes a las 15"- y quienes no pudieron viajar por el impacto



ni. Argentinos, el domingo. Hubo problemas técnicos y climáticos

dos por el clima\*

Según información oficial que la

de la tormenta Debby -"170 afecta-nicó al cónsul, tras un pedido de explicaciones, "el clima hacía dificil traer tripulaciones del norte y del oeste. Se estabilizó y American Airlines aseguró dos vuelos nocturnos (a las 21 y a las 23) para estos pasajeros. Incluso iban a agregar un tercero pero no les pareció necesario". Entre quienes fueron reubicados

en vuelos de otras compañías o se vieron obligados a pagar nuevos pasajes en Copa o Aerolíneas Argentinas-como el abogado Fernando Burlando- la cifra de argentinos "en tránsito" pasó de 1.000 a 800, y de ahí a la mitad, el lunes.

Sin la cifra de los aún varados, dato que consultó Clarín a la aerolí-nea y al consulado, se supo que al menos una decena de familias seguían a la espera. Entre ellos, están quienes ya fueron reubicados en vuelos de American que van a despegar dentro de varios días. "Sigo en Miami, vuelo el miérco-

les a la noche en el AA 907", dijo Martina Cappella. Juan Moore también: "Con mi familia, dos chi-cos, vuelo el viernes en el AA 931".

"El capitán dijo en un momento que fue porque no sellaba bien una puerta. Eso no es algo climático. ¿Quién pensó en nuestra seguridad? ¿Quién permitió que con esa puerta despeguemos? La aerolínea no supo manejar la contingencia en el aeropuerto. Nnos fuimos por nuestra cuenta porque se iban a hacer las 4 de la mañana", dijo una mujer que arribó a Ezeiza tras comprar pasajes nuevos.



PROMOCIÓN SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. VÁLIDA EN LA ARGENTINA DESDE LA FECHA 10 HASTA LA FECHA 27 DEL TORNEO PRIMERA DIVISIÓN 2024 SEGUNDA PARTE. PARA MÁS INFORMACION CONSULTAR EN WWW.GRANDT.COM.AR



CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 40 Sociedad

# Un argentino, entre los primeros 10 líderes educativos de la región

Es Darío Álvarez Klar, quien fundó una red de escuelas en la Argentina y Uruguay. Fue seleccionado entre cientos de postulantes de América Latina.



ación y la divulgación. Alvarez Klar empezo como maestro a los 19 años y hoy dirige diversos emprendimientos, такрисати

## Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

Arrancó como maestro a los 19 años. Siguió como director de escuela, fue consultor y se dedicó al mundo de los libros: estuvo a cargo de una editorial de textos escolares. Hasta que en el año 2008 se la jugó como emprendedor, o empre-sario de la educación.

Ese año, Darío Álvarez Klar (54) decidió crear su propio colegio (el Northfield, en Benavidez). Fue el puntapié inicial para el armado más adelante-de una red de escue-las en Argentina y Uruguay (la Red Educativa Itinere), que hoy tiene casi 6.000 estudiantes y 1.400 empleados. También creó el "HUB Educación e Innovación", una asociación civil que impulsa redes educativas en diversos países.

Toda esta trayectoria hizo que Ál-varez Klar haya sido seleccionado como uno de los 10 finalistas por el jurado del "Latin America Education Medal". Se trata de un nue-vo premio a "líderes educativos" creado por la organización global T4 Education en alianza con HPque, a partir de este año, distingue a las personas que "hayan demostrado impacto, liderazgo y voca-ción en el campo de la educación

Álvarez Klar es el único argenti-

no entre los 10 finalistas y fue elegido entre cientos de postulantes de los países de la región. El ganador será anunciado en octubre.

Clarin habló con Álvarez Klar y lo que encontró es una persona apasionada por la educación y, tam-bién, por la divulgación de temas educativos. A punto tal que desde hace años publica un podcast -"Conversaciones en Red", en Spo-tify-, en donde habla sobre cuestiones de la actualidad educativa y entrevista a expertos y protagonistas de la educación

"Ya estar entre los primeros diez me da mucho orgullo y alegría. Lo que más me importa es que la gente escuche las propuesta que tene mos", dice Álvarez Klar, bien a to-

no con su perfil de divulgador. El maestro/director/empresario/editor/divulgador cuenta que él no se anotó para el premio, sino que fue T4 Education que llegó al país y preguntó por historias de líderes de la educación que sean inspiradoras, y así llegaron hasta él.

Álvarez Klar dice que el jurado-compuesto por expertos en educación de la región, entre ellos la mi-nistra porteña Mercedes Miguelvaloró el modelo educativo que implementaron en la red de escue las Itinere, que ahora son 7 en la Argentina y 2 en Uruguay.

Dice que, si bien son escuelas

con perfiles distintas y con comunidades educativas y entornos di ferentes, todas ellas se basan en cinco pilares.

Esos pilares son: la innovación (una propuesta educativa centrada en los alumnos, el trabajo por proyectos de un modo distinto cuenta); la ciudadanía global ("dotar a los alumnos de las herramientas para un mundo global en con-tinuos cambios"); el impacto social ("que lo que sucede en la escuela repercuta y tenga vínculo con el afuera, con la comunidad"); la calidad educativa ("no solo en los resultados-que es importante-, sino que sea útil para los alumnos"); y el trabajo colaborativo en red ("con otras organizaciones públicas o privadas y universidades")

"Esos cinco pilares son como el mantra, el concepto que sustenta el proyecto educativo de todas las scuelas", cuenta a este diario Álvarez Klar, quien dice que dentro de la red crearon un departamento de investigación para generar evidencia científica y analizar qué pa-sa dentro de las aulas.

¿Se puede aplicar este modelo a nivel masivo, en el sistema educativo?, le preguntó Clarin.

- Sí, y de hecho hay sistemas edus que aplican algo similar, co mo Barcelona, Finlandia y algunas

## YA ANUNCIARON TRES DÍAS DE PARO

### Segundo cuatrimestre conflictivo en las universidades

Como habían anticipado los gremios del sector hace casi un mes el segundo cuatrimestre arranca con conflicto en las universida des nacionales. El conjunto de los sindicatos docentes y no docentes de las diversas tendencias líticas, nucleados en el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, convocaron ayer a tres días de huelga para las próximos semanas. Al tiempo que anuncia ron que, de no recibir respuetas,

podrían convocar a una nueva marcha nacional de protesta. Las medidas de fuerza están convocadas para el lunes 12 y, lue

go, el martes 20 y miércoles 21. Los gremios reclaman una recomposición del 50%, por lo perdido en los últimos meses. Desde la marcha de abril el Gobierno solo llamó a una reunión paritaria y dio aumentos por arriba de la inflación, pero que no compensan lo perdido desde diciembre.

partes de Estados Unidos y Australia. Y acá en la Argentina hay políticas públicas en algunas provincias que también van en esta dirección. Creo que se puede hacer a gran es-cala, pero va a llevar tiempo.

 Las escuelas de la red son de clase media o media alta, ¿se pue de aplicar el mismo modelo en colegios de sectores sociales con más vulnerabilidad social?

- Es posible. La mayor innovación en la historia de la educación está en las escuelas de mayores ne cesidades, las escuelas rurales, Claro que con recursos en más fácil, pero no se gestiona bien solo con plata. Hay docentes que son absolutamente innovadores en contextos de una vu<mark>lnerabil</mark>idad enorme. Por otro lado, hay familias con capacidad económica y cierto capital cultural que tienen la sensación de que a la educación la pueden tercerizar. Y todos los alumnos necesitan acompañamiento en sus casas.

Álvarez Klar ahora deberá esperar hasta octubre para ver quién resulta ganador del premio. Explica que será una medalla, pero -para él- lo más valioso es que le podría abrir la puerta para explicarle al mundo lo que están haciendo acá.

"En los contactos que tuve estos años en el mundo me di cuenta, y aprendi, que en Asia, África, Améri ca Latina, hay enromes diferencias,

#### El premio distingue a quienes demostraron impacto, liderazgo y vocación educativa.

pero las problemáticas y los desafíos de la educación son los mismos. Esos desafíos hoy son la vocación docente (la cantidad de gente que se va de la carrera), el de la tecnología y el de la búsqueda del bienestar de docentes y alumnos, sobre todo después de la pande

Este es el primer año que se organiza el "Latin America Education Medal". Este premio acompaña a un premio similar para África, que se otorga desde 2022, y otro para Asia, que se lanzó este año junto al de América Latina.

A partir de ahora, el premio será anual y cualquier personas vinculada a la educación podrá presentarse al premio o podrá postularlo

Álvarez Klar compite ahora contra los otros 9 finalistas que son Ar-turo Condo, de Universidad Earth, Costa Rica; Freddy Vega, CEO y Fundador de Platzi, Colombia; Jair Ribeiro, de Parceiros da Educação Brasil; Juan Pablo Mena, CEO de uPlanner, Chile; Leo Schlesinger, ex CEO de Aliat Universidades, Mé xico: Marcela Suárez, de escuela Johannes Kepler, Ecuador; María Victoria Varela, de Escuela N°240 "Paul Harris", Uruguay; Tatiana Klix, directora ejecutiva de Porvir. Brasil: v Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar, Chile.

pressreader Prossreader Com 41 664 278 4604

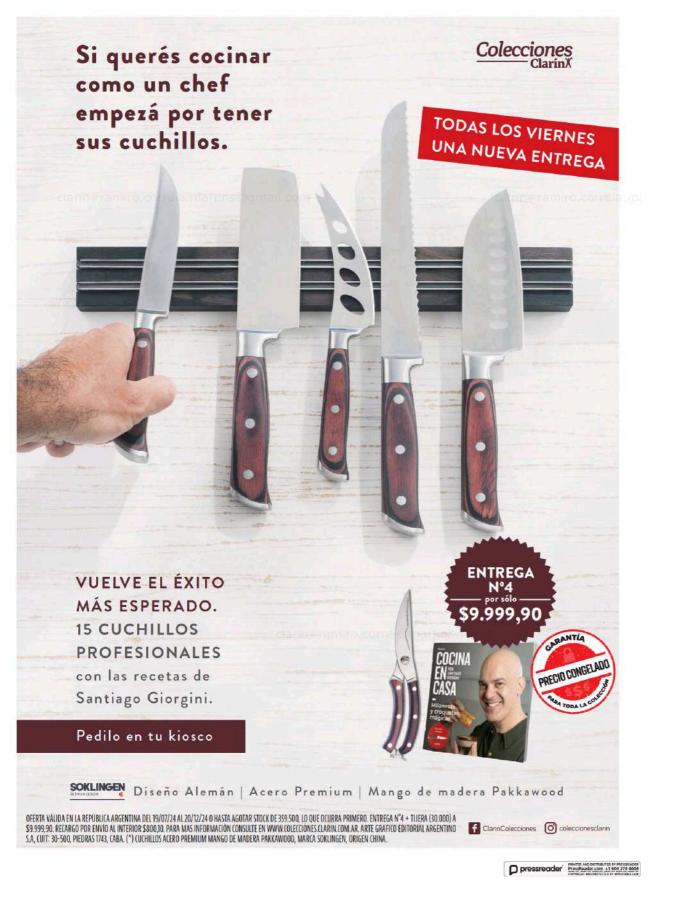

CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 Sociedad 42

# Afirman que en Argentina se cometen 4 asesinatos por día

El dato surge de la última estadística dada a conocer por el Ministerio de Seguridad. Los homicidios bajaron 10,6 % en el año con respecto a 2023.

#### Natalia locco

niocco@clarin.com

En 2023 hubo 2,045 asesinatos en Argentina, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). En lo que va de 2024, las victimas de asesinato sumaron 875. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presen-tó las estadísticas criminales correspondientes a 2023 y el primer semestre de 2024. Los homicidios fueron el **eje de la presentación** y remarcaron que "entre 2022 y 2023 hubo una variación del 3,6 por ciento de la tasa cada 100 mil habitantes", es decir que hubo más ase sinatos que el año anterior.

"El 90 por ciento de los homici-dios que ocurren en el país suceden en el 10 por ciento del territorio, que agrupa básicamente a 193 municipios que contienen el 79 por ciento de la población del país. Queremos decir con esto que, si trabajamos de manera coordinada v articulada con la base en estos conglomerados, es posible bajar la tasa de homicidios", expresó Bullrich junto a la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Respecto de este año, Bullrich se ocupó de destacar que en el primer semestre de 2024 se redujeron un 10.6 por ciento los homicidios: hubo 875 víctimas, unas cuatro por día. Las ciudades con más asesina-tos, de acuerdo a los datos oficiales, son Rosario, el AMBA, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba,

Chaco, Santa Fey Tucumán. En relación con este dato, Bullrich lo adjudicó a los operativos dispuestos en Rosario luego de la seguidilla de crimenes, en los Héctor Figueroa (42) y Diego Ale-



Terror en Rosario. Un sicario ejecuta al playero Bruno Bussanich (25) en una estación de servicio, en marzo

jandro Celentano (32), el colectivero Marcos Daloia (38) y el playero de una estación de servicio. Bruno Nicolás Bussanich (25), todos asesi nados los primeros días de marzo.

Luego de esa ola de violencia que aterrorizó la ciudad. Bullrich dispuso una serie de **limitaciones a** los presos vinculados a bandas de arcotráfico alojados en cárceles federales y también desplegaron operativos con fuerzas federales.

Esa medida es la que, según explicó ayer al mediodía, buscará implementar en el Gran Buenos Aires. Según anunció, con el restultado de estos datos apuntarán específicamente a las jurisdicciones con más crímenes para atacarlos. aunque no especificó cómo

"En Mar del Plata y el Gran Bue nos Aires se produce la mayor can-tidad de casos. El resto no está teniendo ese problema. Ahí tenemos el mayor nivel de conflictividad y trabajamos con la Provincia de Buenos Aires. En Seguridad no dividimos en partidos políticos, trabajamos con el ministro de Seguridad del partido que sea", aseguró, al ser consultada sobre cómo se apuntará a trabajar en esas juris dicciones. Habló del trabajo conjunto con otros ministerios, pero evitó indicar si enviarán un refuer zo de fuerzas federales a las zonas eradas "conflictivas".

En el 12 por ciento de los homici-

dios cometidos en 2023, las víctimas fueron niños, niñas o ado centes menores de 18 años. Además, el 57,4 por ciento de los crime nes fueron cometidos con un arma de fuego, mientras que el 23,5 por ciento se cometieron con arma blanca. Para las autoridades del área de Seguridad, la violencia intrafamiliar y las peleas son algunos de los focos a atender para prevenir este tipo de muertes violentas

"¿El arma blanca qué significa? Luchas, peleas, jóvenes que se pelean en la puerta de boliches. Esto se da -no casualmente-, en general, los viernes y los sábados, en zonas en las que hay personas que van, toman de más y terminan acu-

chillándose entre ellas", especuló la ministra, en referencia una vez más al uso de armas no letales, co-mo las pistolas Taser, para reducir este tipo de hechos. Además apun-tó contra la **violencia intrafamiliar** y la violencia de género: es que el 29 por ciento de los crímenes cometidos en 2023 ocurrieron dentro de una vivienda particular, el 57 por ciento en la vía pública. Bullrich anunció que "enviará al

Congreso un **proyecto de ley d**e Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar". Ante la consulta de Clarín, la ministra especificó que el proyecto buscará que los delitos pasen a ser de acción pública: "estamos trabajando para que estos delitos dejen de ser de acción privada, lo que hace que solamente pueda denunciar la persona que sufrió, para que sea un delito de acción pú-blica y cualquier persona y ciertos sujetos obligados -como puede ser personal de salud- puedan iniciar la acción judicial", indicó Bullrich.

Las violencias de género e intrafamiliar son de acción pública, pe-ro de instancia privada. Quiere decir que para dar inicio a la investi-gación judicial o para llegar a juicio se requiere el impulso de la víctima o sus representantes, si se trata de un niño, niña o adolescen-te. De modificarse esta norma, la

#### Rosario, Gran Buenos Aires, Mar del Plata y La Plata son las zonas con más crímenes.

Justicia podría accionar sin la declaración de la víctima, que, en la mayoría de los casos, es la piedra fundamental de la investigación y hasta el testimonio importante.

Lesiones culposas, muertes viaes, abusos sexuales e infracciones a la Ley de drogas son otros delitos que menciona el informe. Allí se establece que todos bajaron en 2023 en relación al año anterior, excepto los suicidios, que subieron casi un 5 por ciento. Los delitos sexuales se redujeron un 6 por ciento y las lesiones un 0,9 por ciento. En cambio, las muertes viales, 6,35 por ciento menos que en 2022 y delitos vinculados a la ley de estupefacientes se redujeron 18 por ciento.

## Más noticias del día

Tercer asalto en el año

#### Otro robo de notebooks en la Escuela Lengüitas

La Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofia Broquen de Spangenberg, más conocida como "Lengüitas", sufrió un nuevo robo el sábado a la tarde, el terce ro en 2024. De tres aulas del segundo piso se llevaron veinte notebooks y otros objetos de valor "Mi hija me contó que rompieron la puerta de donde guardan las computadoras con un mazazo", relató la madre de una alumna



En un cerro de Salta

#### Murió un hombre que se lanzó en parapente

Un hombre murió el lunes a la tarde al tirarse en parapente desde la cima del cerro Ala Delta, al noreste de Salta. La víctima, José de la Cuesta (35), miembro de un club de alta montaña local, perdió el control del equipo e impactó contra la ladera. Rescatistas asistieron al deportista, antes de su traslado al hospital San Bernardo de la capital provincial.

Cumple noventa años

#### La Asociación de Abogados, de festejo

Con motivo del 90° aniversario de su fundación, la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires (AABA) organiza el Congreso "A 30 años: desafíos y perspectivas de la auto-nomía porteña". Será el viernes 9 de agosto desde las 17 en el aula 217 de la Facultad de De recho de la UBA, con diferentes paneles. Para más datos, congresoaaba@gmail.com.

pressreader Prausikader.com 41 664 278 4604



ninata. Una foto del 13 de junio en la que se ve a adultos y chicos rumbo al naranjal del paraje Algarrobal.

# Loan: "El nene murió", reveló uno de los cinco menores entrevistados

Lo declaró un hijo de Laudelina Peña. Hubo referencias a dos hombres desconocidos, uno tatuado y otro a caballo.

Virginia Messi

essi@clarin.com

Un hombre extraño con un tatuaje y una capucha. Un hombre a caba-llo. Daniel "Fierrito" Ramírez, armado con un rifle hablando por celular a un costado del naranjal. Bernardino Benítez pelando naranjas con un cuchillo largo y filoso. Una carrera en la que Loan quedó ultimo v se lo perdió de vista. Son fotos de lo que contaron en Cámara Gesell cinco de los seis nenes que estaban con Loan Danilo Peña el 13

de junio, cuando desapareció.

"El nene murió, el nene murió", balbuceó en un momento el hijo menor de Laudelina Peña (45) y Be nítez (37), pero a lo psicólogos no se les permitió seguir ahondando en esa línea para no revictimizar al chico de 6 años que -no hay que

olvidar-tiene a sus dos padres pre sos. Contadas así, una encima de otra, esas "fotos" pueden parecer impactantes, novedosas y hasta interesantes. Sin embargo no es esa la visión de los fiscales federales a cargo de la investigación y de la gente del Programa de Asistencia a Victimas de Trata, que realizó las entrevistas hasta la noche.

"Decepcionantes", "carentes de alor", "contaminadas", fueron algunas de las apreciaciones recogidas por Clarín. Y es que, pese a los casi dos meses transcurridos de la desaparición del nene de 5 años, las cámaras Gesell despertaban esperanzas, sobre todo porque las primeras (realizadas el 17 de junio) habían sido muy cortas y deficient

El abogado que representa a la familia de Loan Danilo Peña dijo que "la similitud" del nene de 5 años "no es tanta desde otro perfil y con otra luz" en esa segunda fotografía. En lugar de eso, las frases del día después "embarraron la cancha" y confundieron más que aclararon

No es de extrañar: los nenes y nenas están bajo una gran presión Los hijos de Laudelina y Benitez no ven a sus padres desde hace semanas y quedaron al cuidado de su hermana mayor, Macarena (21), cuya situación puede llevaria a pri-sión en cualquier momento.

Por eso, tal vez, en las entrevistas que les tomaron para saber si podían testimoniar, algunos rompieron los dibujos luego de hacer-los. Es muy difícil determinar si lo que dicen lo vivieron, se lo dijeron o lo escucharon en los medios, que no paran de dar detalles - verdaderos, falsos o dudosos- de lo que le pudo haber pasado a Loan.

Cuando el nene menor de Laudelina-que estaba con Loan en el naranial-dice "el nene está muerto", lo dice porque lo vio muerto, lo dice porque lo escuchó en su casa o porque, a esta altura, ya es un comentario generalizado.

El lunes a la mañana, tres equipos del programa que lidera Zaida Gatti partieron a 9 de Julio para buscar a los menores que debían ser entrevistados en el Juzgado Federal de Gova. En un auto iban los dos hijos de Laudelina y Benítez, en otro los dos sobrinos de Mónica Millapi (35) y en el tercero, una prima de Loan, hija de Camila Núñez (24) y Diego "El Huevo" Peña (31). Otra nena, la hija de Millapi que vive en el sur con su abuela, será entrevistada vía Zoom.

Las cámaras sirvieron para terminar de definir cómo fue la ida al naranjal: primero salió hacia allí Benîtez y luego lo siguió Ramírez con los chicos, junto con Millapi.

Camila v Laudelina, al principio. los acompañaron, pero se volvie ron a mitad de camino. La hija adoscente de Laudelina, de 14 años, quedó durmiendo la siesta en la casa de su abuela Catalina. Sobre es adolescente había un especial interés porque nunca había declara do y, además, forma parte del núcleo familiar más sospechado

Mirando con suspicacia su Cámara Gesell, los investigadores notaron que, mientras el resto de los nenes contó que Benítez tenía un cuchillo largo y filoso, la chica comentó que solía llevarlo siempre, salvo ese día. También habló de la tapera (donde algunos piensan que estuvo retenido Loan). Dijo que descansó en la puerta durante la búsqueda, pero no miró adentro.

La jueza Cristina Pozzer Penzo aun no recibió las conclusiones de las cámaras Gesell. Cada dato, como casi todo en esta causa, puede ser amplificado hasta deformarlo. El hijo de Laudelina dijo que "Fierrito" Ramírez era la única per-sona "mala" que había ese día ¿es una bomba o lo que piensa un ne-ne de 5 años de un amigo de su papá? Más misterios para la causa.

## La víctima ratificó su denuncia de abuso contra los rugbiers franceses

Roxana Badaloni mendoza@clarin.com

Durante más de tres horas declaró en sede judicial la mujer mendoci-na de 39 años que había denunciado haber sido víctima de **abuso se**xual reiterado por dos miembros de la selección de rugby de Francia

El supuesto ataque ocurrió en la madrugada del domingo 7 de julio en un hotel de lujo de la ciudad de Mendoza, después de que la denunciante conoció a uno de los jugadores y aceptó acompañarlo al hotel donde se alojaban los deportistas, que la tarde previa habían enfrentado a Los Pumas.

Los rugbiers denunciandos Hu-

go Auradou (20) y Oscar Jegou (21) fueron detenidos en Buenos Aires, ya que habían viajado para continuar la gira de amistosos. Luego fueron trasladados de nuevo a Mendoza, donde permanecen de-tenidos, con prisión domiciliaria, desde hace más de veinte días.

Ayer, la abogada de la denunciante, Natacha Romano, habló con la prensa al salir de la sala de la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales don-de el fiscal, con presencia de abogados de las partes, escuchó la nue-va declaración brindada por la víctima del caso que tiene **impacto in-ternacional**. "Fue una declaración sin fisura alguna, clara y concreta", afirmó la abogada querellante.

La denunciante estuvo acompa-

ñada por un hermano y, según des cribió su abogada, "la victima está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico y fue necesaria la presen-cia de su hermano y una psicóloga para contenerla en la sala".

Romano aclaró que la víctima pidió ampliar la declaración del 7 de junio. Tuvo que relatar y recordar todos los momentos que vivió. Si bien le hicieron escuchar audios y, más allá de la revictimización que eso supone, pudo explicar el contenido de esos diálogos", dijo la abo gada. La mujer ratificó que fue violada seis veces y golpeada y que los atacantes intentaron asfixiarla en la habitación del hotel.

El abogado de la defensa, Rafael Cúneo Libarona, dijo: "hoy se probó la inocencia de los dos jugadores Existieron notables contradiccio nes y se acomodaron distintas versiones, entre su primera declaración y la segunda". La indagatoria de los rugbiers está prevista para mañana. "Por respeto a la investigación no puedo hablar", mencionó Cúneo Libarona. Pero, aclaró que los rugbiers van a responder todas las preguntas que les hagan en la indagatoria. El defensor explicó que, hasta ahora, los acusados han mantenido silencio porque estaban esperando todas

las pruebas y testimonios. Además del aporte de los peritos médicos y el análisis de las imágenes del hotel declararon en la causa el chofer del Cabify que trasladó a la mujer hasta su domicilio, la amiga con la que ella fue al boliche, per-sonal del hotel Diplomatic y compañeros del equipo de los rugbiers que estaban en las habitaciones contiguas. Todos declararon que **no** notaron nada que les llamara la atención y dijeron no haber escu-

chado gritos ni llantos. El abogado de los rugbiers franceses, Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia de la Nación, dijo que los rugbiers "están enojados y contra tristes por este avasallamiento a su vida privada porque son inocentes. Más temprano que tarde van a volver a su vida normal y defender la camiseta de su país".

Cúneo Libarona agregó que la denunciante aún no entregó su celular para que pueda ser sometido a los peritajes correspondientes. Nos hubiera gustado que lo diera, un elemento más de juicio que tenemos a favor". El lunes se vence el plazo para decidir si los jugadores siguen detenidos. Si el fiscal no pide la prisión preventiva, entonces recuperarán la libertad. "El honor de ellos no se va a manchar. Espero que puedan volver a jugar al rugby. Estoy absolutamente convencido de que se trata de una injusticia y un avasallamiento a dos inocentes", afirmó Cúneo Libarona.

pressreader PressReader.com +1 664 278 4604

## **Deportes**

**Juegos Olímpicos** 

# El sueño de una medalla para la dupla de velistas Majdalani-Bosco está muy cerca de ser una realidad

Hoy disputarán la medal race -la últimas regata que puntúa doble- y buscarán el segundo podio para Argentina en París 2024. Quedaron segundos después de las 12 pruebas del programa.



MARSELLA, FRANCIA Maximiliano Uria muria@clarincom

La jornada pintaba redonda para Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, la pareja de Argentina que compite en la clase Nacra I7 en los Juegos de Paris. El escenario del yachting es en la Marina de Marsella, más exactamente en el puerto Roucas-Blanc donde se juntan los atletas y miles de franceses y turistas que disfrutan del agua del mar Mediterráneo. Con un calor penetrante, ambos afrontaron las últimas tres regatas antes de la gran final de hoy. Y el primer puesto en la décima prueba, con la descalificación de

los líderes italianos (Ruggero Titta y Caterina Banti), encendió una ilusión que se propagó rápido por toda Argentina. El segundo puesto en la II\*, con un quinto lugar para los campeones del mundo, aumentó un poco más la esperanza. Pero la 12\* regata no salió según lo esperando (culminaron 12\* y tuvieron que utilizarla como descarte) y ahora encararán el evento final, la medal race, a las 14.45 (9.45 de Argentina), con grandes chances de subirse al podio aunque para llegar al oro dependerán de una gran sorpresa.

"En la última regata nos costó salir de la linea de largada y después se nos complicó todo. Cambiaron un poquito las condiciones: se levantó mucho viento, especialmente en el lado de la cancha que nosotros creíamos que iba a estar favo-

#### LUCHA POR LA PLATA Y EL BRONCE; EL ORO, LEJOS

#### Los rivales son Gran Bretaña y Nueva Zelanda

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco llegaron a la medal race en la que corren sólo lo 10 mejores de la tabla general, como escoltas con 41 puntos. Recortaron diferencias con los Italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, los lideres con 27, mientras aventajan por una buena diferencia a los neocelandeses Wilkinson y Dawson y a los británicos Gimsony Burnet (47), quienes marchan terceros.

De esa manera, la mesa les quedó servida para quedarse con una medalla en la regata que otorga un puntaje doble. Para asegurarse el podlo deberían evitar que los británicos o los neocelandeces los superen por más de dos puestos aunque tamblén podrán pelear por el oro. Para llegar a lo más alto en la general y obtener la segunda medalla de oro para la misión argentina, Majdalanly Bosco deberían ganarie por siete puestos a la dupla italiana, algo que ocurrió en sólo una de las 12 regatas disputadas, la 10°.

No es descabellado que los argentinos ganen hoy. Pero lo liógico es que los italianos sean superados por casi todos los participantes. Así el escenario más probable es que entre Argentina, Gran Bretaña y Nueva Zelanda se debatirán la plata y el bronce. recido. No lo fue y desde ahí quedamos muy atrás. Y era dificil pasar barcos porque era una prueba muy corta", le reconoció a Clarín el timonel Majdalani. "El balance sigue siendo positivo. Hay que pasar la página y pensar en mañana. Nos tiene que servir para seguir enfocados de cara a la medal race, que es la más importante", sumó Bosco.

Pasan uno a uno los velistas por una larga pasarela improvisada en el lugar. Allá, a unos cuantos metros, se escuchan las risas de los niños que disfrutan de un día de playa soñado. Acá los periodistas se amontonan para buscar algún testimonio. Una rareza: en la marina hay bastantes más cronistas de los que hubo, por ejemplo, en los partidos de Argentina en el Sub 23. Los primeros en caminar son los italia-

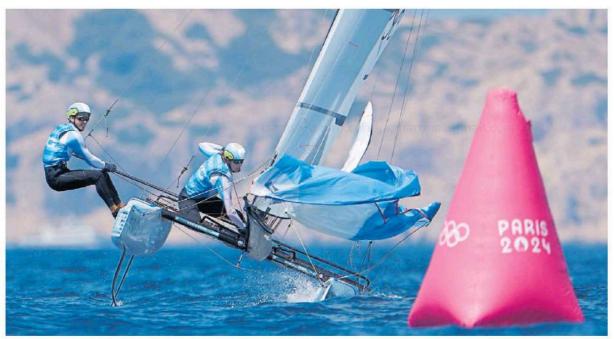

En el aire. El timonel Majdalaní y su tripulante Bosco giran su Nacra 17 en una boya, en pleno mar Mediterráneo. Están a 14 puntos de los Italianos campeones del mundo. REUTERS

nos quienes, salvo un milagro, se quedarán con el oro. Por eso marchan sonrientes, tal vez conscien-tes de que no se les escapará Al cabo, son los mejores del planeta (también se colgaron la medalla de oro en Tokio 2020).

Majdalani y Bosco son de los últimos en llegar a la zona mixta. Y también se los nota felices. "Antes de arrancar firmábamos absolutamente estar en esta posición de ca ra a la medal race. Tenemos que salir a lucharla como venimos haciendo hasta ahora,, ir paso a paso" explica él

## -¿Ya tienen la estrategia para la medal race? ¿Saldrán en busca del oro?

-Tenemos que sentarnos y observar los distintos escenarios. Lo principal es analizar cómo se desarrollará la largada. Ahí ya se van a plantear distintas alternativas. Esto es muy estretégico. También vamos a depender mucho de la actitud que tome el resto de los barcos A los planes los vamos a trazar con nuestro entrenador Javier Conte. (Majdalani).

-Hay que seguir confiando. El barco anda bien y nosotros también. La clave es largar firmes. Será una regata diferente. (Bosco).

Seguramente ambos pasarán la noche atravesados por la ansiedad. La posibilidad de escribir sus nombres en la historia del yachting argentino (que aportó 10 medallas a lo largo de los Juegos Olímpicos y el deporte sólo es superado por el boxeo, con 24) está más latente que nunca. "Las últimas noches me estuvo costando un poco dormir, pe ro es normal. Al final te acostumbrás y salís a competir con eso", ase guró Majdalani. Y completó Bosco: Tenemos que estar tranquilos. Ca-

paz no estamos acostumbrados a tanta exposición. Pero a bordo so-mos nosotros dos y nadie más. Hay que seguir. El objetivo es ganar una medalla, es lo que siempre soñamos".

Zarparán entonces Majdalani y

Bosco en su barco sin cabos de co-lor verde (por cábala) y con las piedras de la suerte que acompañan a él desde hace algunos años (un regalo de su mujer). Desde Argenti-na, todo un país los estará empujando. La chance de una segunda medalla es una certera posibili-

#### **EL APORTE DEL YACHTING**

El yachting le dio a Argentina diez medallas olímpicas a lo largo de la historia y, por supuesto, la más re-levante fue la que consiguieron Santiago Lange y Cecilia Carran-za, quienes alcanzaron el histórico oro en Río de Janeiro 2016, Lo hicieron en la clase Nacra 17 y lo curioso es que Mateo Majdalani fue el entrenador de aquella dupla histórica.

# Frente a Países Bajos, las Leonas buscan agrandar su historia

El seleccionado argentino enfrenta en las semifinales al mejor equipo del mundo y verdugo de los últimos años.

En el imaginario popular convive la idea de que las Leonas ganaron todo lo que alguna vez disputaron. Y no está mal ese pensamiento y sta es justo. Pero no es certero al 100 por ciento porque Argentina nunca se quedó con el oro en los Juegos Olímpicos. Tres veces tuvo la oportunidad y en todas perdió. En Sidney 2000, cuando arrancó su con Sergio Vigil como entre nador, Australia se impuso por 3-1; en Londres 2008 y en Tokio 2020, Países Bajos, el rival de hoy a las 14 (9 de Argentina) en las semifina les, fue verdugo con un 2-0 y un 3-1, respectivamente.

Estamos enfocadas y con hambre. El buen trabajo y la unión son las cosas que hacen la diferencia. Contra Alemania nunca bajamos

los brazos a pesar del gol en con-tra a falta de nada. Nos propusi-mos buscar un corner corto para explotar nuestra mejor arma y lo conseguimos. Ahora, que venga el rival que sea: nosotros estamos preparadas", contó Julieta Jankunas, la cordobesa de 25 años que anotó el agónico empate ante las alemanas.

Como dijo Alejandro Sabella en el recordado Mundial de Brasil 2014, Argentina pudo pasar el Rubicón. Acá, en el hockey olímpico. suele ser el duelo de los cuartos de final.

"Para mí siempre es la instancia más dificil de jugar porque define si te volvés a casa o si estás para pe lear por una medalla. Creo que merecíamos pasar. Me pasa algo particular con este equipo: entro a la cancha y tengo la sensación de

co. Tenemos fuego en las miradas. Nosotras vamos a la guerra en todos los partidos. Ahora vamos por una medalla sí o sí", lanzó una eufórica María José Granatto.

"El sacrificio que hacemos no sotras no lo hace ningún país. Siento que hay una armonía muy positiva. Faltaba muy poco para que termine el partido contra Ale mania, nos estábamos quedando afuera y la energía era buena. Nos dijimos de buscar el corner para empatar y así fue. Ahora tenemos que animarnos contra cualquie ra", se sumó al análisis Eugenia Trinchinetti.

Claro que no la tendrán sencilla las Leonas cuando salten a la cancha principal del Yves-du-Manoir enfrente estarán las número 1 del mundo, Países Bajos. Tampoco es



positivo el historial para las Leonas contra las neerlandesas, campeonas mundiales y olímpicas quienes se impusieron ante las argentinas en los últimos cinco Juegos Olímpicos.

Las neerlandesas ganaron a las argentinas por 4-2 por penales en las semifinales de Atenas 2004. por 5-2 en las semifinales de Bei jing 2008, por 2-0 en la final de Londres 2012, por 3-2 en los cuartos de final de Río de Janeiro 2016 y por 3-1 en la final de Tokio 2020. La única alegría de las Leonas fue el 3-1 por la segunda fase en Sidn*e*y

Países Bajos también se impuso en el último duelo que disputa ron en un Mundial, el que se jugó en Terrassa v Amstelveen hace dos años y en el que les negaron a las argentinas su tercer título.

"La moneda cayó para el lado que tenía que caer por todo el es-fuerzo que hacemos día a día. Dejamos el alma en el proceso. Los resultados son una causalidad y no una casualidad", cerró la luianense Sofía Toccalino.

¿Oué esperan las neerlandesas del partido? Una batalla. "Creo que siempre tenemos grandes, fantásticos partidos contra Argentina. Sabemos que ellas tienen un montón de pasión, lo dan todo. Lo vi-mos contra Alemania. Siempre nos encanta jugar contra ellas y creo que a ellas también les encan-



ta jugar contra nosotras", declaró la defensora Renée van Laarho

Las Leonas superaron la prime ra fase con cuatro victorias ante Estados Unidos, Sudáfrica, España y Gran Bretaña y un empate frente a Australia, que terminó con una mejor diferencia de gol y las relegó al segundo lugar del gru-po B. En cuartos derrotaron a las alemanas con una enorme actuación de la arquera Cristina Cosentino. Ahora toca la vara más alta.

PEILLAT ES FINALISTA

Con un gol de corner corto de Gonzalo Pelllat, el campeón olímpico con los Leones en los Juegos de Río de Janeiro 2016 que tanto revuelo causó con sus safortunadas declaraciones tras la victoria ante Argentina, Alemania venció a India por 3 a 2 y jugará la final del torneo mas o frente a Países Bajos, que goleó a España por 4 a 0.



Abrazos. Cosentino festeja con sus compañeras después del inolvidable triunfo contra Alemania. REUTERS

pressreader Prausikader.com 41 664 278 4604

CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 46 Deportes

#### Juegos Olímpicos

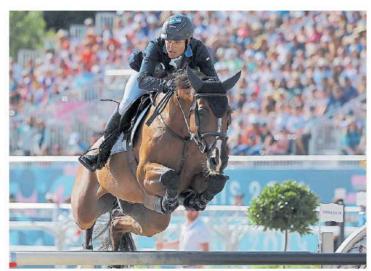

Binomio, José María Larocca, en acción con Finn Lente, Ambos llevan seis años compitiendo juntos, reuters

# Nació y vive en Suiza, pero es más argentino que el dulce de leche

En el palacio de Versalles, el jinete Larocca terminó 25° en salto. "No hay dudas: mi país es Argentina", expresó.

Luciana Aranguiz laranguiz@clarin.com

El palacio de Versalles, ubicado a 19 kilómetros al oeste de París, fue construido como un simple pabellón de caza, pero se terminó transformando en un símbolo del glamour y la opulencia de la realeza francesa de los siglos XVII y XVIII. Es un sitio icónico, cargado de historia y cultura, cuyos fastuosos jar-

dines resultaron el escenario perfecto para recibir la elegancia de las pruebas de equitación de París 2024. En un estadio temporal abierto levantado en la explanada Etoile Royale, al oeste del Gran Canal y con el majestuoso castillo de fondo, se definieron ayer las medallas del salto con la presencia de José María Larocca.

El jinete argentino, de 55 años, se dio el gusto de disputar su primera final en su quinta participación en los Juegos Olímpicos, aunque no tuvo una buena actuación. Completó el recorrido con un tiempo de 81s82 y 20 penalizaciones que lo dejaron sin posibilidades de aspirar a un podio. Finalizó 25°, la mejor osición de su carrera olímpica. Y a la hora de analizar las razones de esa floia actuación (bastante infe rior a la que había firmado en la clasificación), aseguró: "Tal vez no sentí al caballo al 100 por ciento, tal vez un poco vacio; no senti que tu-

#### **EL SUIPACHENSE, SIN FINAL EN 400 METROS**

Larregina quedó a sólo nueve centésimas de su marca

Elián Larregina estuvo a apenas nueve centésimas de la marca de suvida. El suipachense fue por la final de los 400 metros pero, con un registro de 45s02, no pudo me terse entre los ocho mejores que irán por las medallas.

El argentino quedó séptimo en la pista en la segunda serie de las semifinales, pero ascendió un puesto por la sanción a Aruna

Singhapurage, de Sri Lanka. Asi, finalizó 17° en la clasificación ge neral

Con un registro de 43s78, el granadino Kirani James fue primero en la serie y obtuvo uno de esos boletos al conseguir su mejor marca de la temporada, al igual que el zambio Muzala Samukon ga, que paró el reloj en 43s81, ré cord nacional.

#### EL DEBUT DE VERNICE

El olavarriense Agustín Vernice, bicampeón del mundo Sub 23 en Minsk 2016 y en Pitesti 2017, com petía esta madrugada en la tercera serie del K1-1000 metros, en su segunda participación olímpica luego de haber sido octavo y dioma olímpico en Tokio 2020. Vernice llegó a la cita parisina avalado por una medalla de bron ce lograda en la Copa del Mundo de Szeged, en la presente tempo

viera la fuerza o el empuje que normalmente tiene. Al mismo tiempo yo podria haber montado mejor, no fue el mejor día de mi vida y para competir acá tenés que tener el mejor día de tu vida. En este resultado hay un poco de responsabilidad compartida".

¿Responsabilidad compartida? Si, porque como explicó Larocca, el

caballo "es tu compañero".
"Es en quién confías de forma ciega. El tiene que confiar en vos y vos tenés que confiar en él; si no, no hay ninguna posibilidad de te-ner éxito. Lo más importante es la relación que formás con tu caballo. Tenés que saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cómo hacer para ayudarlo. Y él tiene que saber cómo ayudarte a vos cuando te equivocás. Conocerse es muy importante. Y te das cuenta cuando confía en vos. Por ejemplo, cuando tenés que enfrentar un recorrido como éste, si no confía no va a guerer ir, se va a negar", aseguró,

## -¿Entonces tiene un peso muy im-portante la relación que hay entre las dos partes del binomio?

 Lo más importante es la relación. Si el caballo no está al nivel, no se puede hacer mucho. Y el jinete tieportantes en partes iguales. Pero la relación es clave. Vimos casos ex cepcionales en los que jinetes que no son tan buenos consiguie enormes resultados por la relación que tienen con el caballo. Eso es lo lindo de nuestro deporte. Tenés la parte humana, la parte animal y la relación entre los dos.

## -¿Cómo es la relación con Finn Lente, el caballo con el que competiste?

Lo tengo hace seis años y hoy tiene 14. Como para este tipo de compe-tencia tienen que tener una edad mínima de 9, lo empecé a montar cuando tenía 8 y enseguida nos empezamos a entender bien, bas-tante rápido. Al final de los 8 ya estaba saltando como un caballo grande. Y a los 9 conseguimos la medalla de plata en los Juegos Pan-americanos de Lima. Es un caballo excepcional, es muy difícil conse guir uno que tenga todas las capacidades juntas que uno necesita para poder competir a este nivel. Y él tiene un poco todo. Llevamos seis años sin parar compitiendo en el más alto nivel, lo que es inusual porque la mayoría de los caballos se cansan, se lesionan, pierden el corazón, pierden las ganas y no tienen la misma calidad. Con él mantuvimos el alto rendimiento por seis años así que estoy muy orgulloso de todo lo que me dio.

Larocca contó que su caballo vi-no a París en un camión especializado que puede transportar hasta siete animales como habitual mente viajan los caballos de los jinetes que compiten en el circuito europeo del más alto nivel. "Viajan con mucho confort", aseguró. Y señaló que es habitual que a los caballos les realicen controles antidoping una vez en cada concurso; general mente de orina, pero si no se puede recolectar esa muestra, de sangre. Y que también sienten la presión o la tensión de competir en un evento tan importante como los Juegos porque "sienten que hay un cambio en cuanto a lo que normalmente están acostumbrados a hacer", según explicó.

Con 55 años, Larocca es un emblema de la equitación argentina está muy orgulloso de serlo. Al clasificarse a la final y en el medio de la polémica por el caso de Gonzalo Peillat, el lunes había asegurado: "Prefiero salir último representando a Argentina, a nuestra gente, que obtener una medalla para otro país". La aclaración hizo referencia a que a menudo se habla de su origen suizo va que él nació en Wettingen, una comuna cerca de Zurich, También es inevitable la comparación con Gonzalo Peillat que generó la gran polémica de estos días tras su gol a los Leones. Pero tras bajarle el telón a su participación, reiteró que es "argentino hasta las raices".

#### Con 55 años, Larocca es un emblema de la equitación argentina.

No sov suizo. Nací en Suiza v vivo allí hoy, pero no tengo mucho que ver con ese país. Mi madre nació en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Colón, cerca de Pergamino. Mi padre, en Conco dia, al norte de Entre Ríos. Son 100 por ciento argentinos. El se fue a trabajar a Suiza por un año y medio y justo nací ahí de casualidad. Ni me acuerdo de eso. Volví a Arentina cuando tenía 1 año y viví ahí hasta los 24. Después me mudé a Europa. Estuve 12 años en Londres y después me fui a Suiza. Es una casualidad que haya nacido y haya vuelto a Suiza, que me encanta. Pero no hay dudas: mi país es Ar-gentina", explicó.

Tanta pasión tiene por el país y por el deporte nacional que hace unos meses no dudó en darle una mano a una compañera de la misión olímpica, la nadadora Maca-rena Ceballos, para que pudiera cerrar de la meior manera su preparación para París. Fue la misma cordobesa, tras su última competencia en La Defense, quien reveló que

recibió su ayuda económica. "Si me preguntás si quiero seguir compitiendo, absolutamente si. ¿Si me gustaría llegar a mis sextos Juegos Olímpicos? Si, pero veremos. Hay que estar en el momento, preparado, con todas las condiciones Todo se tiene que dar", reflexionó. Y afirmó: "Si Diokovic con 37 años puede ser campeón olímpico y se guir compitiendo en el más alto ni-vel, yo con 55 puedo seguir en equitación..."

pressreader Prausikader.com 41 664 278 4604

Lucas Guzmán. A pocos meses del nacimiento de su hija, con 30 años quiere ser ejemplo. "Sé que puedo ganar una medalla", dice quien competirá hoy.

# El pibe que se hizo hombre gracias al deporte y siente que puede dejar un legado en el taekwondo



Luciana Aranguiz laranguiz@clarin.com

Después de ganar la medalla de plata en los Juegos Panamerica-nos de Santiago 2023, Lucas Guzmán le contó a Clarín que sentía "un cansancio mental grande" y que su signiente objetivo era darlo todo para conseguir un cupo para Paris 2024, donde esperaba bajarle el telón a su carrera. Así lo hizo: en abril llegó a la final en el Clasificatorio Panamericano de Santo Domingo y se aseguró un lugar en sus segundos Juegos Olímpicos. Despejó la cabeza disfrutó de la vida más allá del taekwondo, sobre todo de sus primeros meses como papá. Y hoy, a punto de debutar contra el húngaro Omar Salim en octavos de final de los 58 kilos, con la energía y la motivación renovadas y una ilusión enorme, apunta con todo a la cita de la capital francesa sin saber con certeza si ese será realmente el final del camino.

"He sentido mejoras continuas que me alegran, a pesar del esfuerzo v de las cosas que vov dejando en el camino. Si estuviera en lo último y los resultados no se hubieran dado, quizás habría optado por el retiro. Pero no es así", le comentó a Clarín. Con 30 años y una larga trayectoria, Guzmán proyecta con gusto cuál será su nuevo rol en el seleccionado.

"Hay un buen grupo, lo que me motiva a transmitir lo que sé a los demás. Creo que esa va a ser parte de mi responsabilidad: mostrarle el camino a la mayoría. Parte de mis compañeros me vieron perder y levantarme. Soy el que sale campeón y está primero para entrenar y el que pierde y está pri-mero para entrenar. El resultado no modifica. Eso es lo que quiero dejarles a los chicos, a las nuevas generaciones: que con el esfuer-zo, el sacrificio, la constancia y la disciplina, uno puede alcanzar los objetivos personales", reflexiona. -En Santlago habías dicho que las emociones, la presión y la



nplo. "Salga campeón o pierda, soy el primero que llega para entrenar", explica Guzmán. MAXI FAILLA

## tensión de la competencia te ha-bían agotado. ¿Qué pasó hasta e cambió el panorama?

-El 2023 fue muy duro. Muchas mpetencias como Mundiales, el clasificatorio, los Juegos Panamericanos... Hubo muchísimos torneos en los que tenía que estar peleando por un resultado, porque así me lo había planteado. Estaba estresadísimo. Después tuve mi tiempo para recuperarme, descansar y disfrutar de mi hija, que nació en diciembre. Ahora me siento renovado, con muchas ganas y entusiasmado. No me quiero adelantar a nada: quiero vivir el dia a dia y estar enfocado en cada progreso.

#### ¿Te animás a pensar más aliá de Paris?

-Vamos a ir viendo. Si lo extraño, si

estoy para un poco más, probable mente pueda llegar a meter algunos torneos más. No sé si llegar a Los Ángeles 2028, pero si tratar de llegar al cien por ciento quizás a los próximos Panamericanos. Veo más cerca el retiro, pero no tengo ansi dad. Sé que hice todo lo que tenia que hacer y más. Me esforcé a veces más de lo que mi cuerpo daba -por eso algunas lesiones-y no me

Las cosas malas pasan, los 'no' de la vida los vamos a tener. Lo importante es ver cómo levantarse".

guardé nada. Y si estos Juegos terminan siendo mi último torneo seguro me iré contento.

Guzmán, que a los 16 años se colgó un bronce en los Juegos Olímoicos de la Juventud de Singapur 2010, convive con la presión v las altas expectativas propias y ajenas desde el comienzo de su carrera. Ganó tres medallas panamerica nas (oro en Lima 2019, plata en Santiago y bronce en Toronto 2015) y el bronce en el Mundial de Manchester de 2019, meses después de la muerte de su mamá.

"En Singapur era muy chiquito y no tomaba conciencia de lo que eran los Juegos Olímpicos. Fui bronce y estaba triste porque no había salido campeón, porque me había preparado para ganarlo y sentía que estaba para eso", recuerda.

\*Me acuerdo que me preguntaron: ¿Cuál estu próximo objetivo? y dije que era clasificarme a Río 2016, que estaba totalmente lejos. Peleé, llegué a estar séptimo en el ranking olímpico y se clasificaron seis. Por dos puntos me quedé afuera. Eso me llevó muchísima demanda mental y física, mucho estrés, y me quemó para el torneo clasificatorio, en el que perdí en primera ronda y no pude ir a Río. Fue durísimo y me deprimí. En ese momento pensé: o me levanto o ya está, quedo acá. Evalué todo, pensé en las personas que siempre es-tuvieron conmigo y decidí darme una chance más. Ý se me dio Tokio... Y ahora París", cuenta.

En ese proceso pos Rio, quizás si-milar al que vivió en los últimos meses, tuvo un modelo enorme pa-ra inspirarse: Sebastián Crismanich un referente del taekwondo argentino y campeón olímpico en Londres 2012.

Seba siempre fue un ejemplo Alguien a quien estimo y respeto mucho. Yo iba al CeNARD sola-

mente para verlo entrenar para los Juegos. Le sacaba fotos... Me fui alimentando de eso. Pude compartir y hablar con él, ver que es una persona común y co-rriente. Y él fue aconsejándome un montón, enseñándome cómo prepararme mental y fisicamen-te. Yo sentía que él quería ser campeón y se entrenaba con esa mentalidad. Ver todas las ganas y la energia que ponía me hizo entender que todo es posible. Es posible llegar a unos Juegos Olímpicos y ser medallista. Hay que trabajar duro", relata.

"Yo decía: 'Me veo en los Juegos Olímpicos, tengo el nivel, me lo merezco y tengo que estar ahí algún día'. Entonces trabajé durísimo para alcanzarlo, con mu chísimos altibajos, y poco a poco fui encontrando la motivación interna y logrando resultados que al principio eran solo un de seo y después se terminaron concretando", comenta

## ¿Cuán importante va a ser disfrutar la experiencia de los Jue gos más allá de lo deportivo?

Creo que a veces uno piensa que si sale campeón u obtiene un resultado, la vida le va a cambiar y vas a ser feliz. Y a veces alcanzás esa medalla tan deseada y después no pasa absolutamente nada. Es el mome<mark>n</mark>to: salís campeón v festejás con una alegría enorme. Pero es totalmente efimero: son muy cortitas la alegría y la emoción. Por eso es impor-tante absorber todo. Yo quiero disfrutar al máximo de los Jue gos Olímpicos, porque me lo gané peleando como siempre

En su debut olímpico en Tokio 2020 perdió en semifinales y luego cayó en el combate por el bronce. ¿Y ahora? "Siento que una revancha personal por lo que fue Tokio, donde estuve muy cerca de la medalla. Estoy demasiado motivado, con muchísima expectativa -avisa-. En los Juegos Panamericanos, al ser uno de los primeros, están todos mirándome. Ahora la atención está más puesta en los primeros tres o cuatro del ranking. Entonces no está toda la presión en mí y eso también me hace ir más relajado. Saber que no tengo nada que ganar ni nada que perder". -¿Vas por el podio?

Siempre me ilusiono y entreno para ganar. Obviamente me gustaría tener una medalla en los Juegos y sería cerrar un ciclo en mi carrera deportiva de una forma terrible. Si no sucede, también voy a estar contento con lo que viví, con lo que el taekwondo me regaló. Pero las expectativas siempre están. Sé que se puede. Solamente es ir y hacer lo que hi-ce toda mi vida. Me puede ir bien o mal, pero aspiro a llegar al po-dio. Ojalá lo consiga.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

#### **Juegos Olímpicos**

# Mijaín López, eterno: ganó su quinto oro en cinco Juegos distintos y "colgó" sus zapatillas

El cubano, rey de los 130 kilos de lucha grecorromana, es el primer atleta que se consagra en cinco ediciones. Superó a Carl Lewis y Michael Phelps.



PARÍS, FRANCIA Luciana Aranguiz laranguiz@clarin.com

Todo el estadio está de pie. El aire vibra al ritmo de los aplausos. Banderas cubanas se agitan al ritmo de la música. Y él, Mijaín López, s arrodilla en medio del tapiz de competencia. Se inclina y lo besa se saca las zapatillas y las deposita con cuidado y cariño en el centro del escenario en el que acaba de hacer historia. Entonces se pone de pie, levanta los brazos y se despide de ese deporte al que le dedicó su vida. La postal quedará grabada para siempre en el libro dorado del olimpismo, en el que el legendario luchador cubano tiene garantiza do un capítulo propio, sobre todo después del extraordinario logro que consiguió ayer en en el estadio Champ de Mars, sede de las competencias de lucha de París 2024.

En una noche calurosa en ese re-cinto temporal construido frente a la Escuela Militar, en la explanada que conduce a la Torre Eiffel, López se coronó campeón en la cate-goría 130 kilos de grecorromana al derrotar por 6 a 0 en la final al chile-no (nacido en Cuba) Yasmani Acosta Fernández, sumó su quinto oro consecutivo en Juegos Olímpicos y agrandó aún más su leyenda. Porque se transformó en el pri-

mer atleta de la historia en ganar cinco medallas doradas en la misma prueba individual en cinco ediciones seguidas de la cita más im-

portante del deporte mundial. Dueño de los títulos de Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, con el que sumó en la capital francesa mejoró el ré-cord de cuatro al hilo que compartia con otros seis enormes depor-tistas: los estadounidenses Carl Lewis (salto en largo), Michael Phelps (200 medley de natación) y Alfred Oerter (lanzamiento de dis-co), el danés Paul Elvstrom (en la clase Finn de vela), la japonesa Kao-ri Icho (lucha libre) y la nadadora estadounidense Katie Ledecky, que en estos Juegos llegó al cuarto en la prueba de 800 libre.

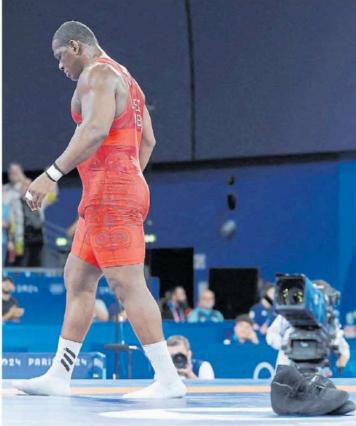

Gracias por tanto, Mijain. López dejó sus zapatillas y se marchó vencedor en su retiro glorioso. REUTERS

Con esa consagración que emocionó a todos, porque hasta los hinchas chilenos que habían es-tado alentando a su rival celebraron su grandeza, el cubano, que en dos semanas cumplirá 42 años, le bajó el telón a una excepcional

"Cuando dejé las zapatillas en el colchón sentí un vacío", reconoció minutos más tarde sobre ese gesto que es tradición en los luchadores tras su último combate.

"Lo dudé: quería ir a recogerlas de nuevo. Pero entregué las zapatillas victoriosas que me llevaron a tener este bonito resultado. Y se quedaron donde tenían que que-darse, sobre el colchón, siendo

campeonas", sentenció. "Entrar en los libros de historia es algo muy grande, ya que ha sido una carrera deportiva muy larga, donde todo ha sido para tener re sultados y triunfos para Cuba y pa ra todos mis seguidores", afirmó.

El combate entre López y Acosta Fernández, quien había dicho que Mijaín es su "ídolo, amigo y ri-val", era la gran atracción en una jornada de muchas definiciones. Bastaba mirar las tribunas cargadas de banderas cubanas para confirmarlo. Aunque es cierto que antes del pentacampeón pasaron por el tapiz otros luchadores del país

caribeño, todos lo esperaban a él. Cuando el animador hizo retumbar su nombre en el recinto, la gente enloqueció. Todos se pusieron de pie. Hubo aplausos, gritos y palabras de aliento. Pero la euforia que se vivía en las tribunas, en las que se encontraban Thomas Bach, presidente del COI, y Javier Sotoma yor, legendario saltador cubano, contrarrestaba con la serenidad que irradiaba Mijain.

Ingresó caminando despacio, sonrió para devolver el saludo a sus fanáticos y se preparó para comenzar la lucha, en la que fue claramente superior a su rival, casi siete años menor. Algo más de seis minutos más tarde, López ya era campeón olímpico una vez más.

"Fue una final bonita, histórica, en la que dos cubanos se enfrenta ron por primera vez en una definición de un oro de lucha. Contento de que Yasmani haya sido el contrincante de la final. Entre nosotros hay una hermandad. Luchamos con distintas banderas pero los corazones y la sangre son los mismos", comentó el icónico cubano.

Como suele hacer cuando conquista un título, arrojó al suelo a Raúl Trujillo, su entrenador, y lue go celebró con su equipo y dio una pequeña vuelta olímpica mientras

#### "Dejé las zapatillas y sentí un vacío, pero estoy contento", dijo.

los espectadores no paraban de seguirlo con sus celulares.

"Contento con este triunfo. Se lo dedico a todo ser humano que contribuyó para que Mijaín López s haya mantenido tantos años. A quellos jóvenes que vienen detrás de mí para empujarme para lograr estos triunfos. Simplemente decir-les que me siento contento de ser cubano", comentó.

Nacido en Herradura, un pueblo rural a 140 kilómetros al oeste de La Habana, Mijaín desarrolló sus músculos trabajando en el campo. Gra-cias a sus hermanos Misael y Michel se acercó al deporte, aunque no se enganchó con el boxeo como ellos, que eligió su propio camino: el de la lucha. El tiempo demostró que fue la elección correcta porque ter-minó convirtiéndose en leyenda.

En sus vitrinas tiene cinco títu-los mundiales (en Estambul 2011 fue segundo) y estos cinco oros olímpicos que constituyen un récord inédito. Solo de Atenas 2004, su debut en unos Juegos, no se lle-

vó una dorada: fue quinto. "Detrás de una derrota vienen muchas cosas buenas. Supe aprovechar esa derrota. Ahora he ido a seis Juegos Olímpicos y he ganado cinco. Estoy orgulloso. Cumpli con lo que había prometido", aseguró. Cada uno de los triunfos y de las

derrotas contribuyeron en su ca-mino desde su Cuba hasta el Olimpo del deporte, donde hoy puede descansar con sus cinco oros colgados al cuello.■

pressreader Prosseder Com 41 664 278 4604

# Khelif arrasó para ser finalista e ir por el oro

La boxeadora argelina fue local en Roland Garros y el viernes enfrentará a la china Yang, campeona mundial.



Festejo árabe. La argelina Khelif celebra sobre el ring su pasaje a la final de los 66 kilos. REUTERS

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIAL

La boxeadora argelina Imane Khelif dio cátedra una vez más sobre el ring para callar a todos sus críticos y odiadores seriales que la involucraron en una polémica por su género, cuando el Comité Olímpico Internacional dio el OK para que compitiera. La africana se aseguró como mínimo la medalla de plata al vencer con autoridad en una semifinal de los 66 kilos a la tailandesa Janjaem Suwannapheng. Apoyada por una gran mayoría

Apoyada por una gran mayoría de los aficionados presentes en Roland Garros, se impuso por unanimidad de los cinco jueces y disputará el viernes el combate por el oro contra la china Liu Yang.

"Estoy muy orgullosa de lo conseguido. Di todo lo que tenía. Hemos trabajado como equipo durante años y el sueño se ha hecho realidad. Espero poder mantener el foco en la deseada final", declaró Khelife nel canal bel N Sports.

lif en el canal belN Sports. La argelina aseguró que se ha podido mantener al margen de la polémica en los últimos días. "Estoy enfocada en la competición y las otras cosas no son importantes. Lo importante es que estoy en la final", aseguró.

La participación en París de Khelif y de la taiwanesa Lin Yu Ting, que peleará hoy en la semifinal de la categoría de 57 kilos, ha generado un gran revuelo mediático y politico después de que el año pasado fueran descalificadas por la suspendida Asociación Internacional de Boxeo (IBA) del Mundial, supuestamente por no superar una prueba de elegibilidad de género.

La polémica estalló el jueves cuando la italiana Angela Carini abandonó entre lágrimas tras sólo 46 segundos de combate, en los que restro.

Umar Kremlev, presidente de la IBA y oligarca vinculado al Kremlin, afirmó a través de una videollamada que Lin y Khelif se habian sometido a "pruebas genéticas que demuestran que son hombres". Aunque en realidad tanto Khelif como Lin, quien tiene asegurada la medalla de bronce que el boxeo olímpico entrega a los derrotados en ambas semifinales, participaron hace tres años en los Jue-

gos de Tokio, en los que no lograron hacerse con medallas.

ron nacerse con medalias. En la reconvertida cancha de tenis Philippe Chatrier de Roland Garros, Khelif recibió la ovación más sonora de la jornada al entra ral cuadrilátero, mientras en las gradas ondeaba un gran número de handersa arcelinas

banderas argelinas.
Con gritos de "Imane, Imane" el público animó a la boxeadora que dominó a su rival, sobre la que mantenía una ventaja de altura. La tailandesa Suwannapheng, medalla de plata en el Mundial de 2023, recibió un conteo en el tercer asalto, aunque para entonces el combate estaba ya prácticamente decidido.

Cuando se hizo público el veredicto, Khelif hizo un pequeño baile sobre el ring, levantando más gritos de aclamación. La argelina de 25 años compartió un breve abrazo con su rival. En la final la espera Liu Yang, quien se hizo con la medalla de oro en el Mundial de 2023 en Nueva Dehli, del que Khelif fue expulsada.

Con una victoria más, Khelif ganará la segunda medalla de oro de Argelia en boxeo, uniéndose a Hocine Soltani, quien se coronó en Atlanta 1996.

En la categoría de 60 kilos, la irlandesa Kelli Harrington derrotó 4-1 a la china Wenlu Yang y conquistó la cuarta medalla dorada par su país en París 2024. Hoy habrá dos definiciones más: en 63,5 kilos, el francés Sofiane Oumiha contra el cubano Erislandy Álvarez Borges; y en 80, el kazajo Nurbek Oralbay ante el ucraniano Oelksandr Khyzhniak.■

## Hocker dio el batacazo e Ingebrigtsen lo pagó

PARÍS, FRANCIA. ENV. ESPECIAL

En los 1.500 metros se produjo el gran batacazo de aver en el atletis mo porque el estadounidense Cole Hocker vino de atrás para ganar con récord olímpico de 3m27s65 y no solamente deió atrás al británico Josh Kerr por 14 centésimas y al estadounidense Yared Nuguse por 15 centésimas, sino que sobre todo la sorpresa mayor fue que el norue go Jakob Ingebrigtsen fue cuarto con 3m28s24 después de haber liderado casi toda la prueba. El escandinavo no sabía dónde meterse al terminar la prueba y le queda buscar consuelo en los 5.000 metros.

En los 200, la estadounidense Gabby Thomas aprovechó la extraña baja de la jamaiquina Shericka Jacksony ganó con comodidad con 21s83, seguida por Julien Alfred (22s08)-la atleta de Santa Lucía que fue campeona de los 100- y su com-



Campeon. Cole Hocker.

patriota Brittany Brown (22s20). En 3.000 metros con obstáculos triunfó Winfred Yavi, de Bahrein, con récord olimpico de 8m52s76; en salto en largo, el griego Miltiadis Tentoglou con 8,48 metros; y en lanzamiento de martillo, la canadiense Camryn Rogers con 76,97.

## Una semifinal de lujo en básquetbol: EE,UU,-Serbia

PARIS, FRANCIA. ENV. ESPECIAL

Estados Unidos, que derrotó 122-87 a Brasil, seenfrentará mañana a Serbia en una de las semifinales del básquetbol masculino, mientras que Francia hará lo propio con Alemania en Paris Bercy.

Los hombres de Steve Kerr confirmaron su condición de favoritos de frotando a los sudamericanos y se medirán a la Serbia de Nikola Jokic, que eliminó en el suplementario a Australia por 95-90. Alemania derrotó a Grecia por 76-63 y Francia dio cuenta de Canadá por 82-73.

Hoy se disputarán los cuartos de final de mujeres: Serbia-Alemania, España-Bélgica, Alemania-Francia y EE.UU-Nigeria.

## Brasil eliminó a España y es finalista en fútbol

PARIS, FRANCIA. ENV. ESPECIAL

Brasil se las verá el sábado contra Estados Unidos en la final de fítibol olimpico femenino tras despachar ayer por 4-2 a la campeona mundial España. En una noche de ensueño, Gabi Portilho y Adriana perforaron las redes en Marsella luego que el gol en contra de Irene Paredes abriera el marcador. Marta tendrá la oportunidad de culminar su extraordinaria carrera compitiendo por el oro.

Con un gol de Sophia Smith en el alargue, Estados Unidos avanzó al vencer 1-0 a Alemania e intentará conquistar su quinto oro en su sexta presencia en una final olímpica, en el duelo que se jugará en el Parque de los Principes, en Paris.

| to | . Palis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ore | Plata | Bronce | Total |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-------|
| 1  | Estados Unidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24  | 31    | 31     | 86    |
| 2  | China:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22  | 21    | 16     | 59    |
| 3  | Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14  | 12    | 9      | 35    |
| 1  | Francia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13  | 16    | 19     | 48    |
| 5  | Gran Bretaña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12  | 15    | 19     | 46    |
| 3  | Corea del Sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  | 8     | 7      | 26    |
| 1  | Japón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11  | 6     | 12     | 29    |
| 3  | Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9   | 10    | 7      | 26    |
| 1  | Países Bajos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8   | 5     | 6      | 19    |
| 0  | Alemania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8   | 5     | 4      | 17    |
| 1  | Canadá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 6 | 4     | 8      | 18    |
| 2  | Irlanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 0     | 3      | 7     |
| 3  | Nueva Zelanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   | 5     | 1      | 9     |
| 4  | Hungria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | 3     | 2      | 8     |
|    | Suecia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3   | 3     | 2      | 8     |
| 6  | Rumania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | 3     | 1      | 7     |
| 7  | Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 5     | 6      | 13    |
|    | Ucrania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 2     | 3      | 7     |
| 9  | and the same of th | 2   | 1     | 2      | 5     |
|    | Bélgica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 0     | 3      | 5     |
|    | Hong Kong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 0     | 2      | 4     |
|    | Filipinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 0     | 1      | 3     |
| 3  | Azerbaiyán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 0     | 0      | 2     |
|    | Serbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 0     | 0      | 2     |
|    | Israel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 4     | 1      | 6     |
|    | España                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 3     | 5      | 9     |
|    | Suiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 2     | 4      | 7     |
|    | Georgia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 2     | 1      | 4     |
|    | Grecia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   | 1     | 5      | 7     |
|    | Kazajistán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 1     | 3      | 5     |
| 51 | Kenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | 1     | 2      | 4     |
| .0 | Sudáfrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 1     | 2      | 4     |
| 33 | Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1 | 1     | 0      | 2     |
|    | Conta Lucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 1     | 0      | 2     |

pressreader Pressreader 278 4604 278 4604

50 Deportes CLARIN - MIERCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024

#### **Juegos Olímpicos**



Juntos. El rey Michael Phelps y el prodigio Léon Marchand. REUTERS



"Legendecky". Katie Ledecky, la leyenda que llegó a los 9 oros. REUTERS



Juventud. Summer McIntosh, de 17 años, se llevó tres oros, REUTERS

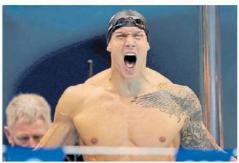

Ganador, Caeleb Dressel, otro que alcanzó las nueve doradas, REUTER

# La natación, con una lluvia de récords, leyendas y prodigios

En la pileta hubo 19 plusmarcas olímpicas, cuatro de las cuales son récords mundiales. Marchand, Ledecky, McIntosh y Dressel, las caras triunfales.

PARIS, FRANCIA. ENVIADA ESPECIAI Luciana Aranguiz

La natación vivió días de emociones en los Juegos Olimpicos. Nueve días con actuaciones históricas, cuatro récords mundiales -dos menos que en Tokio 2020- y 19 plusmarcas olímpicas. Y en los que cuatro nadadores brillaron sobre el resto y se robaron la atención.

Si hubo un rey en la pileta de la imponente Defense Arena fue el francés Léon Marchand. El nacido en Toulouse hace 22 años consiguió un póker de oros. Arrancó en los 400 metros medley y luego consiguió algo que ni el enorme Michael Phelps se animó a intentar: el doblete de 200 mariposa y 200 pecho, con menos de dos horas de diferencia entre una final y otra, para hacer más épica la hazaña. Y cerró con el triunfo en los 200 medley. Todos con récords olímpicos.

Es el cuarto nadador en conseguir cuatro o más medallas doradas en pruebas individuales en unos mismos Juegos. Escribió su nombre junto a la alemana Kristin Otto, quien ganó los 50 y 100 libre, los 100 mariposa y los 100 espalda en Seúl 1988; el estadounidense Mark Spitz, dueño de los títulos de 100 y 200 mariposa y libre de Munich 1972; y Phelps, que logró cuatro en Atenas 2004 (100 y 200 mariposa, y 200 y 400 medley) y cinco en Beijing 2008, donde además de esas pruebas se llevó los 200 libre.

Marchand además se colgó el bronce de la posta 4x100 medley, detrás de China y Estados Unidos. Entrenado por Bob Bowman, quien había llevado a la gloria a Phelps, se afianzó como una megaestrella mundial, porque en su país la Leonmanía ya estalló hace mucho.

Quien también tuvo una cita con la historia en la capital francesa fue la enorme Katie Ledecky. Una veterana de la natación, con 27 años la estadounidense también hizo podio en todas las pruebas en las que se presentó. En dos se coronó campeona, los 800 y 1.500 libre, esta última también con una nueva plusmarca de los Juegos.

Llegó a su novena dorada olímpica y se transformó en una de las mujeres más laureadas, al igualar el récord que ostentaba desde hace seis décadas Larisa Latynina, la maravillosa ex gimnasta soviética que acumuló nueve títulos olímpicos, además de cinco platas y cuatro bronces, entre Melbourne 1956 y Tokio 1964. También quedó como la máxima dueña de oros de la natación femenina de su país, mejorando la marca de su compatriota Jenny Thompson.

Ledecky consiguió un bronce en los 400 libre, en los que finalizó tercera detrás la australiana Ariarne Titmus, de 23 años y su "pesadilla" en esa distancia en los últimos años, y la canadiense Summer McIntosh, de 17, otra de las múltiples medallistas de París 2024.

Tras su debut en Tokio con apenas 14 años, la nacida en Toronto explotó en la cita francesa. A días de cumplir los 18, se llevó los oros en los 400 libre y 200 mariposa y medley, pruebas en las que se coronó además con nuevos récords olímpicos. Fue la primera de su país en conseguir un triplete dorado en natación en unos Juegos.

La nueva joya, que también fue plata en los 400 libre que ganó Titus, inauguró su palmarés olimpicoa logrande y asombró tanto con su talento en el agua que algunos

EL NÚMERO

8

son los oros que conquistó Esta dos Unidos para liderar el meda llero de la paración en París 202 ya se animaron a señalarla como la heredera de Ledecky.

El estadounidense Caeleb Dressel se fue de París decepcionado porque no pudo defender los titulos en los 50 libre (fue sexto) y los 100 mariposa (13°). Sin embargo, brilló con sus compañeros de las postas e hizo historia.

postas e hizo historia.

Es que se subió a lo más alto del podio en el 4x100 libre y el 4x100 medley mixto (en el que no corrió la final, pero si el tramo de mariposa en las series), llevó su cosecha a mueve oros y consiguió un logro especial. Se convirtió en el primer atleta de la historia en tener nueve medallas, todas doradas, superando a Usain Bolt, que había ganado esa cantidad pero perdió la de la posta 4x100 de Beijing 2008 por el doping de su compañero Nesta Carter, y al estadounidense Ray Ewry, superestrella del salto en alto entre París 1900 y Londres 1908.

El particular logro duró poco, porque en su última participación, en la final de la posta 4x100 medley, quedó segundo detrás del cuarteto chino y se colgó una plata. Fue una enorme cita olímpica para el estadounidense, que tras Tokio 2020 se había alejado ocho meses para ocuparse de su salud mental y luego le costó recuperar su nivel y conseguir la clasificación a París.

Otra gran estrella de los Juegos fue el chino Zhanle Pan, quien ganó el oro en los 100 librey estableció un nuevo récord olímpico y mundial en esa distancia, con 46s40. El asiático consiguió otro oro en el 4x100 medley y una plata en la 4x100 medley mixta.

Las otras tres nuevas plusmarcas mundiales llegaron de manos de estadounidenses. Bobby Finke ganó la final de los 1.500 libre en el último dia con 14m30s67, mejorando los 14m31s02 del chino Sun Yang, que estaban vigentes desde Londres 2012. El nacido en Tampa, de 24 años, había ganado también la plata en los 800 de ese estilo.

La posta 4x100 medley de Regan Smith, Lilly King, Gretchen Walsh y Torri Huske marcó un récord olimpico y mundial con 3m49s63. Al igual que la 4x100 mixta del mismo estilo (Ryan Murphy, Nic Fink, Walsh y Huske) con 3m37s43.

Las otras plusmarcas olímpicas se registraron en las pruebas femeninas de 50y 200 libre, 100 y 200 espalda, 100 mariposa y 4x100 y 4x200 libre; y en los 800 libre masculino, de la mano del irlandés Daniel Wiffen, que le regaló a su país apenas la novena medalla dorada de su historia.

Llovieron los récords olímpicos, brillaron las estrellas consagradas y explotaron jóvenes talentos. Estados Unidos lideró el medallero con 8 oros, 13 platas y 7 bronces, seguido por Australia (7-8-3) y Francia (4-1-2), mientras que no hubo preseas para América Latina. Los nueve dias de competencia de la natación en Paris 2024 quedarán en la historia.

pressreader Pressreader com +1 664 278 4604

#### Copa Argentina



Fiesta, Mammana, García, Thiago, Ordoñes y Bouzat en primera fila del festejo. De fondo, la tribuna de San Lorenzo ya despoblada, marcelo car

# Vélez sigue en estado de gracia y borró a San Lorenzo de la Copa

Pasó a cuartos con el 3-1. Sumando la Liga es el quinto triunfo consecutivo. El Ciclón lo había empatado, pero le faltó juego para dar vuelta el resultado.

#### Análisis

Nahuel Lanzillotta nlanzillotta@clarin.com

No para el Vélez de Gustavo Quinteros. **Juega, domina y gana**. Sale a matar y en una noche de Copa Argentina con el inmejorable marco de las dos hinchadas, los de Liniers cocinaron a San Lorenzo 3 a 1 en Avellaneda. Así, sumó su quinto triunfo al hilo y ahora espera en cuartos de final al vencedor entre Independiente y Godoy Cruz. La teoría de un Vélez que llegaba

mucho mejor se reflejó en la práctica apenas la pelota empezó a rodar por el césped de Avellaneda. Le tiró encima todo su fútbol de vértigo y toques rápidos a un San Lorenzo que fue la continuidad del partido del sábado por la Liga Pro-

fesional. Pareció como si se hubiera quedado congelado en este escenario desde el pálido empate con el Rojo del fin de semana. Ninguna mejora mostró de arranque el equipo de Pipi Romagnoli, que mantuvo la base y solamente mo-dificó la defensa con el ingreso del

pibe Daniel Herrera por Campi. Tardó 10 minutos el cuadro de Gustavo Quinteros en hacer la diferencia en el arco de Facundo Altamirano. Ya habia avisado con un par de balas que pasaron cerca, de Francisco Pizzini y de Braian Ro-mero. Y la tercera fue la vencida. Christian Ordoñez generó el efecto sorpresa, vio luz y se mandó derechito hacia el área sin persecución alguna para ser asistido por Claudio Acuña, pararla de derecha y de-finir cruzado de zurda.

San Lorenzo tuvo un grave pro-blema a la espalda de su doble cincoy le costó corregirlo. Aquino te-

nía libertad para generar juego y lo aprovechaba. Para colmo, el Ciclón erdió temprano a Eric Remedi, que con un fuerte dolor en una rodilla debió salir por Santiago Sosa Como si no resultara poco para la bronca del banco azulgrana, también se lastimó Malcom Braida y para no consumir otra ventana de cambio en el primer tiempo aguantó en una pierna y al borde de las lágrimas hasta el entretiempo. Cuando terminó la etapa inicial rompió en llanto y hasta fue consolado por Rapallini. Elías Báez salió en su lugar al complemento.

Con la conducción de Aquino, Vélez hacía correr el balón con agilidad. Del centro a la derecha, con la subida de Pizzini y de la derecha al otro costado con la llegada de Thiago Fernández, que se perdió el segundo con el arco de frente El Fortín era más por funcionamiento y por individualidades. Y el Cición todavía está pagando las con-secuencias de habilitar tarde a sus refuerzos. Le faltan ensamblarse

No lo liquidó Vélez y creció el elenco de Boedo con el ingreso de Nahuel Barrios (¿por qué perdió la titularidad?). El Perrito le impregnó dinamismo a un San Lorenzo que estaba dormido. Le sacó la modorra y lo empujó hacia el área de enfrente. Jugó rápido y corto un tiro de esquina con Reali, quien mandó el centro cerrado para el salto ganador de Cuello, que usó la cabe-za y clavó el empate. La jugada preparada le salió redonda.

Quinteros movió el banco para refrescar el ataque. Vélez reaccionó y se armó el partido. Y en una gran combinación entre Michael Santos y Romero, el '9' consiguió el segundo. El pibe Maher Carrizo sentenció en tiempo cumplido el triunfo y la clasificación.

| San Lorenzo             | Vélez<br>3             |
|-------------------------|------------------------|
| 13 F. Altamirano 5      | 1 Tomás Marchiori 6    |
| 24 Nicolás Tripicchio 4 | 24 Tomás Guidara 6     |
| 4 Jhohan Romaña 5       | 2 E. Mammana 5         |
| 36 Daniel Herrera 4     | 31 Valentin Gómez 5    |
| 21 Malcom Braida 5      | 3 Elias Gómez 6        |
| 11 Ivan Leguizamón 4    | 32 C. Ordonez 6        |
| 5 Eric Remedi 5         | 26 Agustin Bouzat 6    |
| 17 Elián Irala 5        | 20 Francisco Pizzini 6 |
| 28 Alexis Cuello 6      | 22 Claudio Aquino 7    |
| 8 Matias Reali 5        | 27 Thiago Fernández 6  |
| 9 Andrés Vombergar 4    | 9 Braian Romero 8      |
| DT: Leandro Romagnoli   | DT: Gustavo Quinteros  |

En detalle

Cancha: Independiente. Goles: PT, 10m Ordoñez; ST, 16m Cuello, 38m Ron (+2) Carrizo. Cambios: PT, 32m Sosa (5) por Remedi: ST, Báez (5) por Braida, 12m Nahuel Barrios (6) por Leguizamón, 21m Pellegrini (6) por Fernández, Santos (6) por Pizzini, Joaquin Garcia (5) por Guidara Pezini, Joaquin Garela (5) por Guidara, 33m Maher Carirtzo por Aquino, 34m Bustos por Vombergar, Bruera por Cuello 43m Pernicone por Romero. Amon: Reali, Cuello, Irala, Sosa, Pizzini, Ordoñez, Ellas Górnez, Bouzat, Romero y Carrizo.

#### DOS ESTRENOS, DOS GOLES

#### La Fábrica no para de sacar productos de calidad: Ordoñez y Carrizo

Un estreno absoluto y dos debuts goleadores. La Fábrica, las divi-siones inferiores de Vélez, no para de dar satisfacción. El primer gol lo marcó Christian Ordoñez, quien tuvo su debut en la red en su partido número 48 en Primera Además de Ordoñez, fueron titu-lares Valentín Gómez y Thiago Fernández. Después, ingresaron Joaquín García (recién llegado de los Juegos Olímpicos), Patricio Pernicone y Maher Carrizo. Este último de 18 años, santiagueño, tuvo su estreno absoluto en Primera y, de yapa, anotó el 3-1.

#### SUFRE EL CICLÓN

Remediy Braida, dos bajas por lesiones que lastimaron al equipo

San Lorenzo perdió dos jugadores en el primer tiempo por leslo-nes, Eric Remedi, reemplazado por Santiago Sosa, y Maicom Braida, que aguantó todo lo que pudo. El lateral no pudo contene las lágrimas ante la impotencia por la lesión, tanto que mientras pitaba el final de los primeros 45 minutos, el árbitro Rapallini lo abrazó para consolarlo. También varios jugadores de Vélez, entre ellos Pizzini, quien le produjo el golpe en la rodilla derecha. Fue re-emplazado por Báez. En principio, sólo fue el golpe fuerte.

pressreader Prosseader Com 41 664 278 4604

52 Deportes

#### Fútbol local

# Cómo es la fórmula de Gallardo para recuperar la identidad

En su asunción, el Muñeco habló de "recuperar el espíritu de equipo" y va puso primera para lograrlo, en principio, con una invección anímica.

Maximiliano Benozzi mbenozzi@clarin.com

El segundo episodio de Marcelo Gallardo en River ya está en marcha. Y tendrá su estreno el sábado a las 20.30 cuando el Millonario reciba a Huracán por la décima fecha de la Liga Profesional, en un buen ape ritivo antes del plato fuerte que será el duelo con Talleres de Córdoba por los octavos de final de la Copa Libertadores.

De todos modos, más allá de las urgencias del calendario, hay necesidades en las que Gallardo ya comenzó a trabajar, que requieren de tiempo v paciencia. Tienen que ver las posibilidades de generar en su

equipo una identidad futbolística. "Hablar del hincha de River es sentir un privilegio enorme. Lo han demostrado a lo largo de toda mi carrera v se potenció cuando fui entrenador. Siempre me mostra ron mucho amor v afecto. Eso se los quiero retribuir de todo corazón tratando de que ellos se sientan identificados con el equipo. Ese es mi trabajo. Tenemos muchisimas ganas de poder expresarlo" afirmó Gallardo en uno de los pa-

sajes de su presentación oficial. Y eso es lo que perdió River en el último año y medio. Porque más allá de jugar bien, regular o mal, de



"Trabajo, trabajo, trabajo". Eso repite Gallardo en su regreso. PRENS

ganar, empatar o perder, de las estadísticas, o de los 3 títulos ganados con Martín Demichelis, había una cuestión que perturbaba a los hinchas de River: no saber a qué jugaba el equipo y cuál era su impronta. No tener un estilo definido. Y con el correr del tiempo, se transformó en derrotas dolorosas.

Entonces, ¿a qué se refiere el Mu-ñeco cuando habla de que "los hin-

chas se sientan identificados"? A tener un equipo al que la gente, más allá del resultado, le dé gusto y sienta ganas de verlo, tenga actitud y sea competitivo. Tenemos que recuperar el espíritu de equipo, hav que recuperar el deseo de seguir construyendo. Con nuestro cuerpo técnico vamos a dar el 100 or ciento de nuestras posibilida des. Si nos va muy bien a todos, vamos a ser felices. A eso vamos a apuntar", dijo también el entrenador de 48 años.

El plan ya está en marcha. Y si bien no hay una fórmula mágica, sí hay fundamentos para sostenerlo. El primero de ellos es el trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo", suele recalcar Gallardo en la intimidad junto a sus allegados y a su cuerpo técnico. Y en ese sentido, va puso primera el lunes, un rato después de la presentación.

Para recuperar las buenas sensa ciones, Gallardo también apelará a levantar los semblantes. Para ello, buscará darles una invección anímica a los jugadores a través de diferentes charlas. De hecho, según puso saber Clarín, tras las prime ras palabras dirigidas al grupo, hubo jugadores-que venían caídos- a los que ya les cambió la cara y están más animados. La energía empieza a renovarse.

En cuanto a los entrenamientos la intención es darle la misma intensidad con las que se desarrollaban en el primer ciclo para que después se replique en los partidos y ayude, por ejemplo, a recuperar rá pido la pelota tras las pérdidas. Y a presionar bien arriba.

En referencia al juego en sí, ha brá que ver qué sistema utiliza Gallardo. En su primer ciclo, con el correr de los años, los esquemas fueron variando pero la idea y la esencia fue la misma: la de tener un equipo que sea protagonista, que maneje la pelota, que sea ofensivo, que arriesgue, que juegue con in-teligencia y que tenga un espíritu combativo, sobre todo cuando los partidos se presentan ásperos.

CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024

Habrá que ver si el Muñeco decide jugar con uno o dos volantes centrales, o con cinco volantes y un delantero o con cuatro mediocampistas y dos puntas. Tiene opciones para hacerlo de cualquiera de estas maneras. Los refuerzos que pidió, más allá de apuntar a los lugares donde creía que el plantel es taba desbalanceado, pueden dar una pauta de lo que busca.

Más allá de que por ahora sólo llegó Germán Pezzella y que lo de Maxi Meza y Fabricio Bustos se trabó, en Meza hay un futbolista que juega el uno contra uno y puede aportar deseguilibrio por las bandas. Y en Bustos, un marcador de punta con probada categoría para ratificar la importancia que tienen

#### VISITANTES EN LA COPA

En River-Talleres habrá público visitante. Autorizó Cludad de Buenos Aires para la vuelta en Núñez Córdoba ya lo había hecho. Serán 3.500 hinchas de River en el Kemes y de <mark>la "T" en el Monu</mark>

en sus equipos los laterales, no sólo para defender su zona, sino tam-bién para atacar. Y un marcador central de jerarquía como Pezzella, que dé seguridad y que pueda dender lejos de su arco cuando el equipo está en ataque.

En definitiva, el plan de Gallardo reúne un combo de ideas que le den continuidad a lo hecho en su primer ciclo.

## Un mes clave para Boca y el desafío de ganar como visitante

Daniel Avellaneda davellaneda@clarin.com

Agosto será un mes clave para Boca. Lo tiene claro Diego Martínez. que trabaja a conciencia para en-derezar el rumbo del equipo. Desde el sábado, tendrá que afrontar 5 partidos en dos semanas, uno cada 72 horas. Y hay dos desaños que se plantea el entrenador, llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y terminar con la racha ne-

gativa en condición de visitante. De los cinco duelos que tiene por delante, tres se llevarán a cabo le-jos de la Bombonera, donde Boca muestra dificultades. A tal punto

que en el ciclo de Martinez sólo tie ne un 38% de efectividad cada vez que juega en terreno ajeno. En 16 partidos, apenas ganó cuatro veces. Sumó seis empates y sufrió seis derrotas. "Hemos perdido muchos puntos fuera de casa y lo estamos pagando. Después de la gran llave de Sudamericana, nos propusimos acomodar el torneo. Esperemos tener los resultados deseados que nos hagan poner en los primeros puestos", dijo el entrenador.

¿Cómo será el cronograma del mes actual? El sábado tendrá que viajar a Mendoza para jugar contra Independiente Rivadavia - habrá hinchas neutrales-en noventa minutos que tendrán algo de morbo



Regresos. De Zenon y Medina.

porque enfrente estará Sebastián Villa. El jueves 15, recibirá a Cruzei-ro en el duelo de ida de los octavos de final de la Sudamericana. El do-mingo 18, volverá a ser local en el clásico con San Lorenzo, corres-pondiente a la 18ª fecha del torneo doméstico. El jueves 22, visitará a los brasileños en la revancha que se disputará en Belo Horizonte. Y finalmente, el lunes 26, se trasladará a La Plata para enfrentar a Estu-diantes por la Liga Profesional.

Con un calendario apretado, Martínez tendrá que dosificar cargas. ¿Cuándo arriesgará? Marcos Rojo, Edinson Cavani y Cristian Lema no fueron de la partida ante Ba-rracas Central, producto de diversas molestias. Ante los mendocinos, el marcador central chubutense volveria a la titularidad. El capitán y el astro uruguayo recién

podrían reaparecer ante Cruzeiro. Martínez contará con Kevin Zenón y Cristián Medina (también el arquero suplente, Leandro Brey), quienes se reincorporaron al plan-tel tras su participación en los Juegos Olímpicos. Equi Fernández se despidió y partió rumbo a Arabia Saudita, pero su reemplazante ya está resuelto. De Ignacio Miramón se trata. Todavia no pudo poner un pie en el predio de Ezeiza porque restan detalles entre los clubes pa-ra firmar los papeles. Juan Román Riquelme espera tener todo resuel-to para que el volante de 21 años se sume al plantel y pueda viajar a Mendoza. Todo dependerá del transfer, claro

El técnico tiene muchas variantes en el medio campo. Con las vueltas de Zenón y Medina, más los recién llegados Miramón, Agustín Martegani y Tomás Belmonte, la zona está bien cubierta. A ellos hay que sumarle a Pol Fernández, quien tiene ofertas de San Pablo y Fortaleza, pero recién se irá en diciembre.

pressreader Prosseader Com 41 664 278 4604

#### Fútbol internacional

# Activistas climáticos vandalizaron la mansión de Messi en Ibiza

Aseguran que es una construcción ilegal y la tiñeron de rojo y negro con mensajes contra la contaminación.

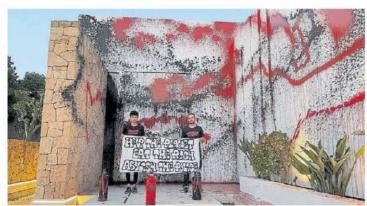

iden al planeta, cómanse un rico". Una consigna perturbadora en la mansión de Messi. REUTERS

Activistas del clima lanzaron pintura roja y negra a una mansión de Lionel Messi, en la isla española de Ibiza para llamar la atención sobre "la responsabilidad de los ricos en la crisis climática".

Miembrosdelgrupo Futuro Vege tal divulgaron un video frente a la casa cerca de Cala Tarida, en la costa oeste de Ibiza, con una pancarta con la leyenda, en inglés, "Ayuden al planeta, cómanse un rico".

Luego, el registro muestra cómo dos jóvenes activistas estropean la

fachada del inmueble con pintura roja y negra. El grupo dijo en un comunicado que quería evidenciar el papel "de los ricos en la crisis climática", al atacar la mansión que asegu-ran es "una construcción ilegal". Futuro Vegetal citó un informe de Ox-fam de 2003 según el cual "el 1% más rico de la población mundial gene-ró en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos ter-cios más pobres de la humanidad".

Messi habria comprado la propie-dad en la isla del Mediterráneo en 2022 de un empresario suizo por unos 11 millones de euros (12 millones de dólares). Incluye un spa, un sauna y una sala de cine.

Futuro Vegetal ha efectuado dece nas de protestas del mismo tipo, por ejemplo una en 2022 en la que pega ron sus manos con goma a los marcos de pinturas del maestro español Francisco de Goya en el Museo del Prado, de Madrid. Ahora, en su vuelta a escena, los activistas eligieron una frase célebre del Siglo VIII del fi-lósofo francés Jacques Rousseau: "Cuando el pueblo no tenga más pa ra comer, se comerá a los ricos

Bilbo Bassaterra, el líder del grupo, que se define como "eco-terro-

#### CONTRA TODOS

Milei le apuntó al comunismo y criticó a su par Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei se refirió ayer al acto de vandalismo que su-frió la mansión de Lionel Messi en Ibiza por parte de activistas climá ticos y cargó contra "los comu tas que guleren 'asesinar a los ricos y abolir la policía para termi nar con el cambio climático".

guieren 'asesinar a los ricos y abo lir la policia para terminar con el cambio climático vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia", apuntó el jefe de Estado en nsaje publicado en su cuen tadeX.

fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo IIbre y civilizado", agregó el manda tario libertario.

En medio de la tensión diplomática con Pedro Sánchez, el manda tario le hizo un reclamo al presidente de España: "Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y dellrante suceso y le soli cito al gobierno de Pedro Sanchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que habi-tan en el Reino de España", posteó en X el mandatario argentino

rista", explicó: "Messi en sí es un íco-no, probablemente sea el mejor de portista y más famoso; de mi genera ción, seguro, y todo lo que sea entor no a su figura se magnifica muchí-simo y por lo que es Messi yo estoy aquí hablando de crisis climática Esta mansión se construyó sin permiso de obra, saltándose todas las vias administrativas que se recogen para ello y además, vulnerando dos leyes medioambientales. Las cosas

tienen que cambiar". Bassaterra invitó a Messi a sumarse a alguna de las próximas campañas de Futuro Vegetal.■

#### Tenis

## **Dos argentinas** suspendidas por arreglos de partidos

Las tenistas argentinas Melina Ferrero y Sofia Luini, ambas de 31 años, fueron suspendidas por manipulación de partidos bajo el Programa Anticorrupción del Tenis a tres y slete años respecti-vamente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis

Ferrero, oriunda de Córdoba. quien llegó al puesto 731 en el ranking de la WTA en mayo del 2015, no respondió a las 12 acusa ciones del ITIA relativas a tres partidos entre 2017 y 2018, que incluían apuestas deportivas en las que recibió dinero por jugar mal a propósito, y tampoco reportó dichas actividades corruptas. Al no responder a los cargos, admitió su responsabilidad, y además de ser suspendida por tres años, deberá pagar una multa de 15.000 dólares

Por su parte, Luini, que llegó a alcanzar el puesto 492 en septiem bre de 2014, se opuso a las 24 acu-



errero, Sancionada.

saciones, relativas a seis partidos entre 2017 y 2018 en los que se la culpaba de los mismos cargos que a Ferrero. **Pero en su caso, la sus-pensión es de siete años y la mul**ta es el doble: 30.000 dólares

Ambas jugadoras están sus ndidas desde el 23 de julio de 2024, fecha en que se emitieron sus decisiones. La sanción de Fe-rrero culmina el 23 de julio de 2027, mientras que la de Luisi lo hará en 2031.

Por todo ese tiempo no podrán jugar, entrenar o asistir a cualquier evento del circuito feme nino (WTA) ni masculino (ATP) ni de ninguna asociación nacio-nal, como la Asociación Argentina de Tenis (AAT) según ha informado ITIA, este martes, en un comunicado

Sus sanciones están relacionadas a una investigación ya cerra-da de un caso criminal relacionado al arreglo de partidos por parte de un sindicato en Bélgica. El líder de dicho sindicato Grigor Sargsyan, fue arrestado con una condena de cinco años.

## El pase de Julián se definiría hoy y Griezmann le dio la bienvenida

Algunos afirman que está cerrado y otros, que restan detalles, pero nadie duda de que Julián Álvarez jugara esta temporada en el Atlético de Madrid.

Según el diario Marca de Madrid, el club afirma que aún no está se llado, mientras que As asegura que

la operación se cerrará hoy. Aunque falta la confirmación oficial, el que le dedicó un mensaje en

las redes fue Antoine Griezmann. el francés que ya parece palpitar el arribo de quien será su compañero en el ataque colchonero. El ex Barcelona, de muy buena relación con los jugadores argentinos del equipo, Rodrigo De Paul. Nahuel Molina y Ángel Correa, no eligió palabras sino emojis para mandarle un guiño al campeón del mundo que lo frustró en la final de Qatar 2022.

Una araña, un grito de emoción

y una carita con corazones, tres símbolos que parecen transmitir todo lo que le produce al Atlético de Madrid tener un delantero de la jerarquía y el futuro de Julián. En tanto, de acuerdo a lo infor-

mado por el periodista italiano Fa-brizio Romano, especialista en mercado de pases, el pase se cerra-ría en 75 millones de euros (unos 82 millones de dólares), más otros 20 adicionales por objetivos (US\$ 22 millones). Además, agrega que

Julián Álvarez aceptó la propuesta del Atlético de Madrid con un contrato por cinco temporadas, luego de la reunión que mantuvo con su representante, Fernando Hidalgo.

De esta manera, según la infor-mación revelada, el Manchester City termina de hacer un gran ne-gocio con el ex jugador de River, ya que lo adquirió en julio de 2022 en 17.7 millones de dólares.

El Araña busca en el equipo de Diego Simeone más continuidad de la que tuvo en Manchester City. Lo cierto es que en la última tem porada Álvarez disputó 54 partidos con la camiseta de Manchester City, acumulando un total de 3.481 minutos (64 por cada encuen-

pressreader PressReader.com 41 664 278 4604

#### Teatro



Nicolás Riera y Thelma Fardin, que están en pareja y llevan unos meses de convivencia, son los protagonistas de esta comedia ideada por él. Se estrena hoy en el Metropolitan.

#### Jorge Luis Montiel Especial para Clarin

Es lunes, día de descanso para los teatros, pero una de las salas del Metropolitan de la avenida Corrientes se prepara para uno de los últimos ensayos de *Motorhome*. En el escenario ya está levantada la escenografía de la obra que estrena hoy: un conjunto de elementos que reproducen el exterior de uno de esos vehículos que se utilizan en los rodajes cinematográficos para que los intérpretes puedan relajarse entre toma y toma.

Thelma Fardin y Nicolás Riera, pareja en la vida real, confiesan su ansiedad por el comienzo de las funciones. Ella hará de una directora de cine con poca experiencia y acotado presupuesto; él, de un galán que conoció la fama y esta comenzando a perder el pelo.

"Esto es un sueño de Nico, porque le llegaron demasiadas propuestas que no le terminaban de convencer. Fue lindo verlo diseñar su idea desde un comienzo, ver que alguien que decía que no a ciertos proyectos no se quedaba solamente con ese concepto, sino que dijo "bueno, entonces si tanto critico,

#### ALFREDO STAFFOLANI, DIRECTOR Y COAUTOR

#### "Nos salió un sainete contemporáneo"

Alfredo Staffolani es dramaturgo, actor, director teatral y docente. Además de en Motorhome, está trabajando en una reescritura de Juan Gabriel Borkman, la obra de Ibsen, y acaba de montar The Sound of Silence en el Festival Welt Bühne (Escenarios del Mundo) del Residenztheater de Múnich, obra que escribió y en la que además actuó.

También presentó en Madrid su libro La maldad del mundo, versión para teatro de la película Mamma Roma, de Pier Paolo Pasolinly El buen destierro, que reúne sus plezas de teatro.

"Nunca había escrito a cuatro manos y tuve que aprender a hacerio. Nos interesaba generar un texto sobre un mundo que conocíamos de maneras muy diferentes. Yo, de haber hecho bolos siempre; y Nico, como protagonista de éxitos. Me gustó referime a estas marginalidades, y si bien provenimos de lugares muy diferentes, pensamos que el en-



Socio. Escribió con Nico Riera.

cuentro sería muy fructífero y tuvimos mucha empatía porque él es muy sensible. Al final nos salló una especie de sainete contemporáneo, donde le damos voz a una serie de personajes losers totales que por un tiempo forman una especie de familia artística donde se genera una intimidad rara, casi ominosa", resume sobre su trabajo junto con Nico "Tacho" Riera en Motorhome. me pongo a hacer", cuenta Fardin.

Se los ve enamoradisimos: mientras ella habla, él la mira con una mezcla de admiración y pasión. En mayo dieron a conocer su convivencia. Se conocieron durante los ensayos de **Plagio**, la obra de José María Muscari que tenía cuatro elencos diferentes.

"Nunca habíamos compartido ningún proyecto ni evento. En la obra de Muscari tampoco nos cruzábamos, porque eran varios elencos haciendo la misma obra. La había visto un par de veces en el teatro y me pareció hermosa, pero ella no me había registrado. Un día le digo en un pasillo, haciéndome el canchero: 'Acá les dejamos el escenario caliente', cuenta Riera sobre aquel primer encuentro.

Y agrega: "Ella, sin mirarme, me respondió: 'Qué bueno, porque acá llegaron los actores'. No me enojé a pesar de la ironía y ahí descubri que además de ser linda, tenía sentido del humor. Por supuesto, eso me atrajo aún más e intenté invitarla a tomar un café, pero no me daba bola y siempre ponía excusas. Hasta que fui a ver una función y la invité a cenar a un restaurante. Estuvimos horas conversando, hablando de muchos temas diferen-

tes y fue algo mágico, como si el tiempo se hubiera detenido". La convivencia llegó tres meses

La convivencia llegó tres meses después de ese flechazo: primero en el departamento de él. y luego en la casa de Núñez donde armaron su nuevo nido. Ella es escorpiana y él geminiano, se reparten las tareas y ambos cocinan muy bien, aunque por estos días, dada la intensidad de los ensayos, apelan más al delivery.

Las 24 horas del día juntos puedes ser fatales para una pareja que está empezando su relación. "Compartirlo todo es una prueba de fuego, pero también es espectacular cada vez que logramos atravesar momentos de desafío o tensión. Somos igual de intensos en el amor a la profesión, y eso suma mucho para este provecto", afirma Fardín.

ra este proyecto", afirma Fardin.
"Nos cuidamos mutuamente y
eso ayuda a seguir construyendo.
Nos propusimos honrar la profesión y también honrar al público
que viene, saca una entrada y nos
elige habiendo tanta oferta teatral
en Buenos Aires", remata.

Thelma tiene 31 años y Nicolás, 39. Ambos comenzaron sus carreras artísticas muy jóvenes. Él saltó a la popularidad a los 22 años, con el personaje de Juan "Tacho" Mora-

pressreader Prausikader.com 41 664 278 4604

Cine

les en Cast ángeles, la ficción de Cris Morena que emitía Telefe. E-lla a los 14 fue Josefina Beltrán, la mejor amiga de la protagonista en

Patito Feo, que iba por El Trece. La idea de Motorhome surgió de la imaginación de Riera y le propuso desarrollarla al actor y director Alfredo Staffolani, con quien había compartido escenario en La fiesta de los chicos, en 2021.

Pensamos en contar un poquito de nuestra carrera. Sobre todo, aquello que no se ve. ¿Qué pasa al estar esperando entre escena y es-cena cuando filmás una peli o una serie? Esos momentos donde lo ab-surdo se vuelve tragicómico. Cuando en un rodaje se comparte con distintas generaciones de actores y surgen los egos. Esos espacios donde cada uno está con su mambo, con lo que está viviendo. Se vuelve como una película dentro de una película", cuenta Riera.

Fardin acota: "Este proyecto tiene un poco de nuestras experiencias del teatro comercial, pero también con ese conocimiento del teatro off, de hacer algo en un formato más cooperativo. Junta esos dos mundos también en el lenguaje arriba del escenario. Estamos en la calle Corrientes y es una comedia. pero no es una comedia de living. Tiene esta identidad que se fue gestando en el último tiempo en el teatro, donde hay dos lenguajes que

#### Se conocieron durante los ensayos de "Plagio", de José María Muscari. en 2023.

se mezclan v coexisten en un proceso de autogestión. Esta idea de lanzarse a producir que tuvo Nico tiene que ver con la valentia de emprender algo diferente'

uego de publicar El arte de no callar: Autobiografia entre el si-lencio y la impunidad, donde contaba su experiencia personal como victima de abuso sexual, y Ausen cias, de poemas y prosas breves Fardin está abocada a la escritura de su tercer libro: No callarás.

"El nuevo libro que estoy escribiendo es el pensamiento de todo un proceso personal y tiene algo de autobiográfico. Ante todo, es una reflexión sobre un movimiento y una realidad social que me tocaron muy de cerca y que protagonicé. Intento reflejar un cambio de paradigma. No me creo escritora porque no tengo una formación académica, aunque si soy muy buena lectora y tengo un vínculo concreto con la palabra. Más que reflejar mi lucha, pretendo buscar la refle-

xión en los demás", cuenta. Y cierra: "Te agradezco que no toquemos este tema tan sensible para mí", en referencia al abuso que sufrió a manos de Juan Darthés durante la gira teatral de Patito feo en 2009 en Nicaragua.

El canadiense Shawn Levy y la inglesa Emma Corrin cuentan detalles de la filmación de "Deadpool & Wolverine", el nuevo éxito de Marvel.

# El director y la villana detrás de la segunda película más popular del año



ntes de Deadpool & Wolve rine recaudara 824 millones de dólares en todo el mundo en apenas sus primeros once días en cartel -ya es el segundo más ta-quillero del año, detrás de Intensa mente-, el director Shawn Levy y Emma Corrin, la actriz que fue Lady Di en The Crown, atendie-ron a un puñado de medios lati-

noamericanos en Río de Janeiro. El canadiense Levy, que dirigió las tres Una noche en el museo y ocho episodios en distintas temporadas de *Stranger Things*, ya habia trabajado con Jackman en Gigantes de acero, y con Reynolds en Free Guyy El proyecto Adam.

La inglesa Emma Corrin, que se identifica como persona no binaria. Ilegó a Brasil junto a su pareja. Rami Malek, el actor estadouni dense que ganó el Oscar por in-terpretar a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. En este filme es Cassandra Nova, la malvada de la película.

## aparición de Hugh Jackman? Levy:-La aparición de Hugh de

proyecto. Ryan (Reynolds) y yo pasamos meses tratando de pensar en una gran idea para una historia que se sintiera fiel a Deadpool, pero también fiel al MCU (Universo Cinematográfico de Marvel). Y no se nos ocurría nada que nos inspirara. Y entonces, un día. Hugh Jackman llamó de la na da. Y ese día supimos que había una historia. La película tenía una razón para existir.

## -¿Cómo fue trabajar en el gulor

Levy: -Es nuestra tercera película consecutiva: tenemos un flujo muy relajado. Nos respetamos mucho, pero nunca nos habíamos sentado a escribir juntos durante meses: nos hacíamos reír o emocionarnos todos los días. Éramos como dos hermanos jugando a la ficción.

-Y la decisión de mencionar a



s. Rvan Revnolds, Hugh Jackman y Shawn Levy, durante el roda

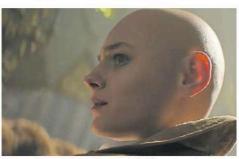

Malvada. Emma Corrin pasó de ser Lady Di a interpretar a Cassandra.

#### Diego Maradona fue de...

Levy: -Ese fue Ryan que, como pro bablemente sabés, tiene un amor cada vez mayor por el fútbol Qué es lo más subversivo de Deadpool & Wolverine?

Corrin: -Todo existe en un unierso subversivo.

Leuv: -Es el hecho de que la gente espere que la película sea divertida y llena de acción, pero que sea sobre la amistad. Eso hace que sea emotiva v esté llena de sentimien to, de corazón. Eso podría estar sub

#### virtiendo las expectativas... Sí. -¿Por qué decidiste rodar la película con decorados construidos y prescindir de la pantalla verde, tan dominante últimamente?

Levy:-El público puede sentir la diferencia. Especialmente en las películas de superhéroes, los espectadores y nosotros podemos sen tir todos los entornos digitales. Pe-ro Logan es un antihéroe del mundo real. Wade Wilson es un antihéroe del mundo real. No son del espacio. No tienen magia, Que ríamos que la película pareciera del mundo real y auténtica. Así que fuimos a las locaciones y construi mos un set enorme.

Corrin: -Los sets eran increíbles Esperaba que fuera una pantalla verde y recuerdo vívidamente el primer día en que llegamos: ¡Era como tres sets en 3D, todo como en 360 grados a nuestro alrededor! bién fue funcional.

Levy: -Todo estaba construido. Mu-chas películas de Marvel han he cho cosas digitalmente. Nosotros hicimos más que la mayoría desde la primera Iron Man. Realmente nos apovamos en efectos prácticos

## Lugares reales, sets reales. -Emma, ¿es cierto que tenías como referencia al Willy Wonka que Interpretó Gene Wilder, y al Hans Landa de Christoph Waltz en Bastardos sin gloria?

Corrin: -Si, lo hice. Supongo que esas fueron mis dos referencias

principales. Una sugerencia que Ryan y Shawn trajeron para la construcción de mi personaje fue Christoph Waltz interpretando al nazi Hans Landa en *Bastardos sin* gloria, de Quentin Tarantino, porque puede hablar normal mente, ser realmente encantador, y es aún más inquietante. Y luego volví a mírar a Gene Wilder en Willy Wonka, porque nunca etiquetaría a ese personaje como un villano. Pero hay algo siniestro en la forma en que supervisa todos los procedimientos que suceden en la fábrica de cho-

## colate. Y sí, es oscuro. -Emma, ¿imaginabas cuando terminaste de rodar The Crown que ibas a interpretar a una villana de Marvel?

Corrin:-¡No...! Realmente me sorprendí mucho cuando re-cibí esta llamada. Nunca estuvo en mis planes

#### -La taquilla no está funcio nando, no está rindiendo como otros años, e inclusive el año pasado el público recha-zó varias películas de superhéroes, ¿Sentís alguna

presión en ese sentido? Levy: -Realmente no pensé tanto en la presión como en la oportunidad. Creo que debido l momento en el que estamos Kevin (Feige, presidente de Marvel Studios) y Marvel entienden que ahora es el momento de sorprender al públi co. Y nos dejaron hacer nues tro trabajo, y confiaron en nuestros instintos para hacer una película que se sintiera sorprendente y única en su tono. Así que me concentré en la oportunidad, no en la presión,

## -Dirigiste el mejor episodi de Stranger Things en la temporada 4, Dear Billy. ¿Vas a dirigir otro episodio ara la próxima, que será la temporada final?

Levy: -Sí, lo haré. Y, de hecho, cuando terminemos esta entrevista, voy a subir a mi habi tación y voy a hacer un Zoom con mi equipo que está en Atlanta (Georgia, Estados Unidos), porque cuando termine con Deadpool & Wolverine, vuelvo y comienzo Stranger Things 5.■ 56 Spot

#### Cultura







Muestra de Aleiandra López. Con retratos de grandes escritores

# Feria de Editores: actividades y autores de un gran encuentro

Con entrada gratuita, la FED comienza mañana en el Complejo Art Media. Participarán 330 editoriales independientes. Recorrida por sus títulos.

El año pasado, la Feria de Editores (FED) fue recorrida por más de 22 mil asistentes, que compraron unos 85 mil libros. Los organizadores y las 330 editoriales independientes, tanto de América Latina como de España, que se darán cita en Chacarita desde mañana saben que la edición 2024 de este encuentro está condenado a no alcanzar esas crifras. La situación de la industria editorial es mala y, por eso, todos se aferran a la ilusión de que mejore (aunque sea un poco) de la mano de una feria que se volvió un

La FED regresará así entre el 8 y el 11 de agosto (de 14 a 21) al Complejo Art Media, ubicado en avenida Corrientes 6271. Con entrada libre y gratuita, las personas que la visiten podrán comprar libros, conocer el catálogo de las editoras de la mano de sus dueños y estrategas y asistir a las actividades protagonizadas por autores y autoras locales más las cinco presencias internacionales que prometen.
Las 15 actividades propuestas es-

Las 15 actividades propuestas estarán protagonizadas por los escritores Marie-Pier Lafontaine, de Canadá; el noruego Thomas Reinertsen Berg, la francosenegalesa Seynabou Sonko, la española Luna Miguel y la estadounidense Deborah Eisenberg.

Por el elenco nacional estarán Luis Gusmán, Alejandra Kamiya, la dibujante Yael Frankel, Paula Puebla, Pablo Semán, Federico Falco, Santiago Craig, Romina Paula, Iosi Havilio, Laura Wittner y Fernando Krapp, entre otros.

Además de esas presentaciones, habrá libros y editores que, una marca identitaria de esta feria, estarán en diálogo con los visitantes.

Como cada año, dirán presente los sellos nacionales, de Ediciones Godot a El cuenco de plata, entre numerosas y valiosas editoriales. Además, llegarán empresas extranjeras, como Fósforo y Lote 42, de Brasil o Cuneta, Banda propia y La Pollera, de Chile.

Los dos primeros días, los integrantes del gremio tendrán un descuentazo. con el Programa Librerías Aliadas, los libreros podrán comprar en los stands adheridos con el 50% de descuento. Y, mediante un convenio con OCA, las compras que realicen las librerías del interior les llegarán el sábado, directamente a sus librerías.

Otro clásico de la FED es el premio a los libreros, ese eslabón clave
que sostiene como una cariátide
todo el andamiaje garantizando
que los libros y los lectores se encuentren finalmente. El Premio a
la Labor librera ya tiene finalistas
y son las tiendas que eligió un jurado integrado por la narradora Betina González, el editor Maximiliano Papandrea, la periodista Ana
Clara Pérez Cotten, el promotor
cultural Pederico Gori y la librera
Tamara Cefaratti, quien ganó el
premio el año último y es librera
de Vuelvo al Sur.

Las finalistas 2024 son La Sede, de la ciudad de Bariloche; Libro de Oro, de San Miguel de Tucumán; Los Confines, de la bonaerense Villa Ballester; Céspedes, y Magia y Mandolina, de la Ciudad de Buenos Aires. El nombre de la libreria ganadora se conocerá el día de la apertura de la Feria y la premiada recibirá un millón de pesos para comprar libros en la Feria, con el descuento del 50% al que adhiere

el 90% de los stands. Los visitantes podrán recorrer la muestra "Biblioteca personal" de Alejandra López, con 30 fotografías de occidadores.

#### Como cada año, el sello será el diálogo directo con los editores y muchos autores.

Las editoriales presentarán sus mejores obras. En el caso de la chi-lena **La Pollera**, declararon su **apo**yo a "la ley argentina que defiende, con envidia y admiración, el precio único de los libros en Argentina Creemos en un mercado editorial con competencia leal y en el que crezcan las librerías independientes que permiten que los libros cir-culen y se vendan en todo el país. Es una ley a la altura de los grandes mercados editoriales mundiales y una referencia para toda latinoa mérica". La Pollera tendrá en la FED libros que aún no llegan a las librerías argentinas: las novelas El lugar de un mártir, de Javier Méndez que retrata las divagaciones de un niño que comienza a dejar de serlo: La obligación, de Stefan Zweig, publicada en 1920 y que toca conflictos presentes en la vida del autor, cruzada por ambas Guerras Mundiales; y los cuentos de El rencovino del frío, de Óscar Barrientos Bradasic. Además estarán Las manos del general, de Gonzalo Fassón sobre el robo de las manos de Juan Domingo Perón y La demora, de Ezequiel Pérez, sobre el asalto bancario en Villa Ramallo en 1999.

Ampersand, por su parte, presentará la actividad "Sobre la decisión de escribir", con Luis Gusmán y Nurit Kasztelan que dialogan con Leonora Djament. Coorganizada con Eterna Cadencia y Tigrises, tendrá lugar mañana a las 19.30. La editorial lleva además dos libros imperdibles: las memorias lectoras y visuales de Luis Felipe "Yuyo" Noé en El ojo que escribe, y El poder de los memes, un ensayo esclarecedor de Bradley Wiggins sobre el origen de los memes y su funcionamiento en la sociedad actual.

La Marca Editora ya anunció que en la FED se encontrarán sus novedades más recientes: Leia leía, de Cintia Barreto; Borges. Una vida ilustrada, de Verónica Abdala y Miguel REP y Hollywood en el cine de metraje encontrado, de César Ustarroz. Y Pactotum Ediciones, además de presentar todo su catálogo, tendrá dos visitas el viernes 9, Luis Mey oficiará como librero invitado y el domingo 11, será el turno de Haiudu Kowski. Ambos recomendarán sus libros preferidos y conversarán con los visitantes.

Además, en el espacio de Marea estarán sus títulos y autores de siempre junto a las novedades: Un tornado dulce: Un recorrido por la vida-obra de Gabo Ferro, de Mariano "Lalo" Ugarte y Sergio Sánchez; El pasadizo secreto. Escenas de una autobiografía feminista, de Elsa Drucaroff, Berliner. El vengador de Treblinka, de Gustavo Sierra y ¡Vamos las pibas! Las Espartanas, el primer equipo de rugby de mujeres en prisión, de Agustina Caride.

También interZona tendrá un autor como librero: será el escritor Edgardo Scott, que dialogará con los visitantes el sábado a las 17, mientras la editorial presentará sus novedades: Edén, de Stanislaw Lem; Notas de suicidio, de Marc Caellas; Continuidad de Emma Z., de Ariel Magnus e Imaginario, del propio Scott.

Entropía celebrará su aniversario en la FED. Para eso, organizó la charla "Entropía: 20 años (el catálogo por sus autores)" el viernes a las 19.30 con una lectura en la que participarán Romina Paula, losi Havilio, Diego Muzzio, Leandro Avalos Blacha, Carlos Ríos, Roque Larraquy, Virginia Cosin, Santiago Loza, Mercedes Halfon, Santiago Craigy Laura Wittner.

En el espacio de Sigilo estarán los libros de una de las cinco visitas internacionales: la autora franco-senegalesa Seynabou Sonko que, por primera vez. Ilega a la Argentina para presentar Djinnsy participar de la charla "Moverse entre lenguas: La maravillosa urgencia de la ficción ante el cruce de tradiciones, culturas e identidades" (organizada además con Blatt & Rios, con Mónica Zwaig y Cecilia Fanti el domingo a las 19.30).

También Limonero está de cumpleaños y celebrará su primera década con dos presentaciones en la FED: De un gris antiguo, con textos de Alejandra Kamiya e ilustraciones de Yael Frankel, y La colección Billy Besta, de Jill Senft, que reúne las piezas más destacadas del coleccionista en el vigésimo aniversario de su muerte.

pressreader Pressreader com 41 664 278 4604

#### Streaming

# Mafalda llegará a Netflix en versión animada de la mano de Campanella

La serie no tiene aún fecha de estreno, pero sí video de lanzamiento. Se sumará a un documental episódico que el año pasado estrenó Disney+.

falda experimentará el moderno fenómeno de la multiplicación de pantallas. Y por streaming: porque a la serie que el año pasado estrenó Disney+, ahora se le sumará una producción animada que estrena rá Netflix, con la dirección del cineasta Juan José Campanella

"¡La genialidad de Quino cobra vida! La icónica historieta Mafalda tendrá su propia serie animada en Netflix, de la mano del ganador del Oscar Juan José Campanella", informó la compañía en sus redes so-

El anuncio de la plataforma fue acompañado de un video con imágenes de animación de un globo terráqueo tras el que, poco a poco, va apareciendo la inconfundible ima-gen de la curiosa Mafalda, que odiaba la sopa y tenía una mirada implacable sobre la realidad argentina y mundial. A ella, en ese clip, no se la ve completa, pero se la intuye.

Campanella, director de películas como El secreto de sus ojos, dirigirá y producirá el proyecto, mientras que Gastón Gorali será coguionista y productor general de la serie original de Netflix, que buscará ser "la producción animada más importante realizada hasta ahora en Latinoamérica", según la compañía de streaming

Precisamente este año se han cumplido 60 años de la creación del famoso y emblemático perso-naje (con historietas y libros de colección), la niña rebelde (con causa) que protagoniza las tiras cómi cas que llevan su nombre.

Más allá del sorpresivo anuncio sobre el provecto que tenía bajo siete llaves, Netflix no ha dado indi-



Un símbolo. El personaje que hizo reflexionar a varias generaciones

El creador de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado Tejón, nació en

cios si la producción episódica lle- 1932 en Mendoza. Desde su infancia fue apodado Quino para distin-guirlo de su tío Joaquín. Falleció el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años, un día después de haberse cumplido cincuenta y seis años de la primera publicación de Mafalda. según su página oficial.

Relevendo: Mafalda, la docuserie que Star+ y Disney+ estrenaron en septiembre del 2023, es un cuidado y exquisito tributo a ese entrañable personale que le hizo-nos hizo- un dos por uno a varias genera ciones: reír y pensar al mismo tiempo.

Nacido del puño (y de la cabeza) de Quino, **Mafalda logró ser más** que una historieta. Es casi una

Y a 59 años de su primera aparición pública, con su pelo negro, su moño y su lengua afilada, el streaming del 2023 la convirtió en una serie de estos tiempos, moderna, con chiches tecnológicos, pero honrando el ABC de una buena biopic. O, mejor, de dos: porque esta producción de cuatro episodios con dirección de Lorena Muñozcuenta quién fue la nena con cabeza de adulta y quién fue su creador, del que Releyendo: Mafalda regala preciosas perlitas. Inéditas. Mágicas. Más de uno que cree saber quién es Quino probablemente descubra ahora que tanta idea no



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |

BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARCENTINA HASTA EL 31/12/2024, TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PUSI ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, BENEFICIOS Y DESECUENTADO A GUNAS DE LAS TRAJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NA CICILIVADAS PROMOCIONES, BENEFICIOS, ETRAJE PARA MÁS INFORMACIÓN SORRE LOCALIDADES HABILITADAS PRAPA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, ETRAJENIOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS YER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

CLARIN - MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2024 58 Spot

#### Lírica

# Cómo fue el regreso de la gran mezzosoprano Joyce DiDonato

En el marco del Mozarteum Argentino, la estadounidense presentó "Eden" en su sexta visita al país. Un show de fuerza de acción y reflexión.

....

Excelente

Intérpretes: Joyce DiDonato (mezzosoprano), Il Pomo d'Oro (Edson Scheidt, concertino y director) Coro de Niños del Teatro Colón (di rectora: Helena Cánepa) Mozarteum Argentino. Teatro C

#### Margarita Pollini Especial para Clarin

Después de cinco visitas a Buenos Aires y al Colón (siempre de la mano del Mozarteum Argentino), era válida la pregunta sobre si Joyce Di-Donato volvería a superarse en esta oportunidad. A la luz de los resultados, la respuesta fue un sí ro-tundo, gracias a una apuesta nada convencional, un proyecto que trasciende las fronteras del concierto para convertirse en fuerza de acción y reflexión. Eden, la propuesta con la que la gran mezzo es-tadounidense recorre el mundo desde hace 3 años (y que se define como una forma de repensar nuestra relación con el planeta), cauti-

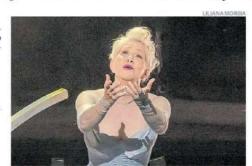

otivo. También hubo un tributo del Coro de Niños a M.E. Walsh

vó por su profundidad,su caudal emotivo y su magnífica realización musical y escénica.

La originalidad de la propuesta tomó desprevenidos a los espectadores más tradicionales ("¡falta luz!", se escuchó fuerte desde un palco apenas la iluminación de escenario y sala bajó a cero), aunque ya contaba con un precedente: el excepcional In War and Peace, que trajo a Joyce en el 2019, también junto a Il Pomo d'Oro.

En comparación con aquel es-

pectáculo, aquí hay mucho menor despliegue y movimiento escénico: solamente ocho grandes equipos de luminotecnia en el fondo los elementos de rigor para la orquesta y una estructura circular que se va terminando de armar a medida que se suceden los bloques de música. Para todo el resto, la voz, el cuerpo y la entrega interpretati-va de DiDonato alcanzan y sobran.

Con la sala casi a oscuras, el recorrido empezó por La pregunta sin respuesta de Charles Ives, con

DiDonato asumiendo (desde el fondo y en lenta procesión por el pasi llo central) la parte de la trompeta. El clima de misterio se continuó en La primera mañana del mundo, es crita para este proyecto por Rachel

Portman y Gene Scheer. A partir de entonces se suceden arias, canciones y fragmentos instrumentales heterogéneos cuyo sentido global no es unívoco sino que el mismo espectador está invitado a completarlo. Uno de los rasgos más excepcionales de Eden es que prácticamente no incluve "hits": su esencia está en músicas y textos casi siempre poco transi-tados (una canción de **Biagio Ma**rini varias de un oratorio de Mysliveček y de la ópera Ezio de Gluck son algunos ejemplos), que cobran aquí un sentido nuevo.

El amor, el lamento, el asombro y la alegría que despierta la naturaleza en cada ser humano, la responsabilidad individual y colecti va. la cuestión sobre el futuro: temas que cobran en Eden una nue va vida a través de cinco siglos de creaciones artísticas. Porque hay mensajes que solo la música pare-ce ser capaz de transmitir en toda su dimensión

#### Horóscopo

#### ARIES

Toma la dirección de sus elecciones y da buenas res-puestas. Deja que los hechos hablen por sí solos y actúa con previsión.

Acepta sugerencias que facili-tan el avance de sus proyectos. Desafios en temas actuales, en un tiempo de cambio hay creatividad.

#### **GÉMINIS**

Incursiona en lo recreativo, tiene la oportuni<mark>d</mark>ad de madurar y tomar la iniciativa. Tiempo propicio para ordenar sus

Tiende un puente para el entendimiento laboral. La clave está en mejorar la comunicación, confie en las intuiciones propias.

Un tiempo para ordenar y ele gir los caminos más aptos en la competencia. Mira hacia nuevas fronteras y confía en sus

La actividad diaria impulsa propuestas novedosas y originales. Se anima a cambiar sus planes v reformula contratos de trabajo

Será oportuno revisar sus ideas para actualizarlas y ponerlas en acción. Gran inventiva, permitase un cambio de rol más audaz.

#### **ESCORPIO**

Reconocer su capacidad es el punto de partida para el trabajo. La seguridad en sí mismo avuda a realizar nuevos em-

Capacidad para reflexionar, hay diferencias muy importantes a la hora de elegir. Cambiar el estilo es otra iniciativa a

#### CAPRICORNIO

Tome conciencia de posibilidades personales para concretar sus planes en la realidad. El campo laboral plantea sus desafíos.

Nuevas alternativas en la realización laboral. Se apova en recursos estables y propon un mejor acercamiento de ob-

Concreta sus ideas en un tiempo ideal, nuevas estrategias en sus planes de trabajo. Hechos que determinan cambios radicales

## Música

## Tini Stoessel anunció que participará de una grabación de Coldplay

Tini Stoessel no deia de sorprender y, por estas horas, reveló que hará un tema en colaboración con

nada menos que **Coldplay**. La reconocida banda británica liderada por Chris Martin acumula miles de fans en Argentina, es por eso que no sorprende que hayan elegido a una artista nacional para sumarse a una de sus canciones

Desde la cuenta oficial de Insta-

gram del grupo, donde superan los 26 millones de seguidores, compartieron un breve video, que dura apenas unos segundos, donde se escuchan algunos acordes de fondo. "We pray", se lee en pantalla.

Además, aclaran que la canción

se podrá oír a partir del 23 de agos to y suman los nombres de los artistas que serán parte del lanzamiento. A ella se suman la rapera británica Little Simz, la artista de origen palestino-chilena Elyanna v el cantante nigeriano Burna Boy La publicación superó los 155 mil 'me gusta' v se llenó de comentarios. El más destacado fue el de la propia Tini que expresó toda su emoción. "Que emoción tan grande dios mío", escribió la cantante.

"Se acuerdan el día q les conté cuando salió UMDP? Estaba ahí en el estudio y todavía sigo sin creer q se hizo realidad. Que emoción tan grande. Mi banda preferida de la vi-



da, la que marcó tantos momentos. Conocer a Chris más allá del artista que es, como persona. Que bendición tan linda. gracias", sumó Tini, emocionada.

Cabe recordar que la intérprete de La Triple Thizo una participación en uno de los shows que en 2022 Coldplay realizó en el estadio Monumental. En esa oportunidad la artista pop le puso voz a interpretó Let Somebody Go, la colabo ración de la banda que originalmente cuenta con la voz de Selena Gomez. Además, Stoessel interpretó uno de sus temas, Carne y hueso Todo con Chris Martin sentado en un piano. Juntos generaron un clima íntimo que dejó boquiabierto al público.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604





















## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🔉







BENEFICIO VÁLIDO PARA TODOS LOS SOCIOS 365 QUE PRESENTEN SU TARJETA Y UN DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD EN CADA UNA DE LAS MARCAS/COMERCIOS MENCIONADOS, BENEFICIOS GENERALES: VER DENETION VICTORY TOUGH LOS CUS SOCIAS SOS LIGHT TO BE PRESENTED AS INTELLY IN TOUGHNEHT UP. APRENTE UP TO THE PRESENT OF THE PROPERTY OF THE P

pressreader pressr

# Clasificados

## Inmuebles

AL MACRO

**BALVANERA** BOEDO

CASAS

BOCA

CONSTITUCIÓN MONSERRAT

P.PATRICIOS SAN CRISTÓRAL

SANTELMO

CONSTITUC. 2amb Dueño Alqui SIN GARANTIA PH. 4942-0074

\$ . M. MONTE 18Ha Casa arb agric T/auto c/fac D170mil 2204-0282

RO7 CAMPOS

DEPARTAMENTOS

clasificados.clarin.com

| EPTOS R       | 1 410 |
|---------------|-------|
| ZONA          | ) B   |
| BOTÁNICO      | - "   |
| PALERMO       |       |
| PALERMO CHICO |       |
| PALERMOVIEJO  |       |



DEPARTAMENTOS



Countries & **Urbanizaciones** 

**DEPARTAMENTOS** 

Autos

clasificados.clarin.com



VENTA

HONDA

PEUGEOT

PEUGEOT 206 08 camioneta 1.6 Premium 2 airb, unica 1135208507



Servicio Técnico con turnos

9 11 26532903 (0230) 4668866

# Empleos

clasificados.clarin.com

AVISO LUPA
La tipografía tiene un
cuerpo 50% más grande.
Clasificados renueva sus
diseños para que tus
avisos se vean tan bien
como este R24) EMPLEADOS

CADETE c/moto 1135584575 CAJERO ADICIONISTA c/exper Prest Lavalle 799 ó Esmeralda 501 Cap

RECEPCIONISTA IM c/amplia exper en recepción. Conocimiento en pa-quete de office e inglés Env CV ac-tualizado c/Foto detallando en asunto cargo de la postulación a: secretaria@colegioandersen.org

R34 PERSONAL AUXILIAR DE CASAS Y OTROS

www.empleos.clarin.com

R36 CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS VABASTECIMIENTO

CHOFER para SEMI Resida en Zona Jaguel/Merlo 11-3260-5716 CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Spin Voyague Siena 11.6403-3783

CHOFER Taxi y APP A cargo Siena Voyage Suran Tratar 11-4164-1929

CHOFERES para cabify didi uber Reg categoria D 1162205112

R37 OFICIOSY OCUPACIONES VARIAS

ARMADOR p/impot taller ch y p z/Mataderos 11-5468-6103.

CHEF c/Referencia Comprobable Adolfo Alsina 5205 Villa Martelli a:

CONTADOR DRA. MARIELA CAMAÑO CONTADORA PUBLICA (UNLU) Tur-nos al 54 9 3487-306664 M.26301/0 T.181 F.241 CPCEPBA M T.450 F.009 CPCECABA

R47 SALUDYBELLEZA

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

REPOSITOR c/exp 1165748183 REPOSITOR y CAJERA 1561615213

SEÑORITA 000 se necesita para depto privado \*\*\* 11-5565-2359

## Servicios

IARDINERO O VIVERISTA para in

portante empresa de manteni-miento de espacios verdes busca

miento de espacios verdes busca persona para incorporar a su equipo de trabajo hasta 30 años con 1 año de experiencia compri-bable, preferentemente con regis-tro de conducir, tareas a desem-peñar jardinería en general en Plazas y Parques de CABA, enviar CV: a cvethecleangarden.com.ar

clasificados.clarin.com

R41 CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO

DECORACION

Clarin EL VALOR
Clasificados DE LA PALABRA

R44 PROFESIONALESY EMPLEADOS VARIOS

ABOGADO jubilacion 1550152499

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA 00 Ana 45 I a d 1160246107 SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

ASOCIO PROYECTO 11 3609-0909

R55 ASTROLOGIA YTAROT,

ASTROLOGIA Y TAROT

PARAPSICOLOGO Jaime del Rio, 31 años de trayectoria, especialista en trabajos de pareja, pero hago todo tipo de trabajos, estay con Chiche en Canal 9 y en el Run Run de Cro-nica los Domingos. 1130872355.

VIDENTE Natural Retomos Inmedia tos No Falla James 1164684740

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto

Daños Sanaciones, Discreción © 011-6450-2473



www.DuchaFacil.com.ar





#### **Fúnebres**

• Recordatorios

♦ Homenajes

MONCARZ, Fernando Nicolás fa-lleció 07/08/1997. Ferny hijo querdo, hoy un año más que no estás a nuestro lado, pero tu amor vivirá x siempre en cada uno de nosotros. Con amor, Herny, Lore, tus sobrinos, Papá (desde el cielo) y Mamá.

MAIMONE, Oscar Te recordare-mos siempre y damos gracias por haber tenido el honor de que nos enseñaras. QEPD. Tus ex-residentes CM Rivadavia.





nos acompañarán siempre en nuestros corazones O11-6766-0878 Tel. (011) 4635-7007

**№11-2855-5654** 

Tel. (011) 4842-2856

Receptorias con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.

LA PARAPSICÓLOGA DE AMERICA arapsicóloga, vidente, psíquica de la poder menta uertes Amarres y Atadures na reconstructivos



GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G. GRACIAS S.José de Cupertino A.I.G.

GRACIAS San Cayetano Marce

GRACIAS San Expedito Marce

MIL GRACIAS SAN EXPEDITO A.I.G. MIL GRACIAS SAN EXPEDITO A.I.G.

R70 \ INDUSTRIAS, OFICINAS, NEGOCIOS Y CONSULTORIOS

MAQUINAS Y OTROS MATERIALES PARA INDUSTRIAS

PRENSA p/Cartón WA II38341481 MAQUINAS Y OTRAS HERRAMIENTAS RURALES

#### VENTA

MOLINO PARA MOLER PLÁSTICO. 117605-3991

37 al 10.0 9. Jun 17 10.5 se mismo el 17 17.2023 y el 31.712/2023.

COMOCATORIA A SAMELEA CIRCIPATORIA DE 18.712/2023.

COMOCATORIA A SAMELEA CIRCIPATORIA DE 18.712.

COMOCATORIA A SAMELEA CIRCIPATORIA DE 18.712.

LA POSTITAR SA B A SAMENDER CIRCIPATORIA DE 18.712.

LA POSTITAR SA B A SAMENDER CIRCIPATORIA DE 18.712.

LA POSTITAR SA B A SAMENDER CIRCIPATORIA DE 18.712.

LA POSTITAR SA B A SAMENDER CIRCIPATORIA DE 18.712.

LA POSTITAR SA B A SAMENDER CIRCIPATORIA DE 18.712.

LA POSTITAR SA B A SAMENDER CIRCIPATORIA DE 18.712.

LA POSTITAR SA B A SAMENDER CIRCIPATORIA DE 18.712.

LA POSTITAR SA B A SAMENDER CIRCIPATORIA DE 18.712.

LA POSTITAR DE 1

via, San Juan, San Juan, agosto Ge 2024. El Directiono.

CONVOCATORIA, ASAMBILA CENERAL GEDINARDA COOPERATIVA DE VIVENDA Y CONSUMO LIMITIDA DEL PERSONALIA DE LA ADMINISTRACIONE PUBLICA DE LA PROVINCIA DE LA PROVINCIA DEL PERSONALI DE LA ADMINISTRACIONE DEL PERSONALI DE LA PROVINCIA DEL PERSONALI DEL PROVINCIA DEL PROVINCIA

CONVOCATORIA Centro de Capitares de Utramar y Oficiales de la 
Marina Mercante. Con personete de 
Marina Mercante. Con personete 
señores/as asociados/as a retunión 
de Asamblea Extraordinaria para el 
día jueves 22 de agosto de 2024 a 
tector de 
acamblea Extraordinaria para el 
día jueves 22 de agosto de 2024 a 
tector de 
acamblea Extraordinaria para el 
catoria y una hora despoda en 
secunda para tratar el siguiente orden 
del día: 1). Designación del/de la 
presidente. 2). Designación del/de 
clada a retrendadorres/as. 3). Lecturay consideración del 
secunda para tratar el siguiente 
a volumida para tratar 
y consideración del 
secunda para tratar 
y consideración del 
secunda 
y del 
secunda 
secunda del 
secunda 
secun

R76 DIDICTOS JUDICIALES

nio de 2024.

T. 2020-463/2734 - APN-DOBHMPT, ARTICULO 1 - Imponese sanción de multa por la sima de RSOS OCI-OCINTOS MIL (\$850.)

TINA S.R.L., CUIT NO 30-6733

30-0, con domicilio en la calle 15cacia N° 3072, de la localidad de
cue que considerad de la calle 15cacia N° 3072, de la localidad de
vez que, realizada una inspección

Vez que, realizada una inspección

to de la cumprimiento del Programa

Procos Cudados.

X. 2020-4638-56521-469-DCDBL.

Clasificados

# Legales

remates

#### EDIFICIO a CONSTRUIR

EDIFICIO GENERAL IN SERVICIO DE CARA SEL SOLUEBRA SI INCIDENTE N°1, Secretaria N°13, silto en Diag. R. S. Peña 1211 2º jaso C.A.B.A. comunica por CINCO dias en autos "GRUPO LECAR SEL SOLUEBRA SI INCIDENTE N°1 COUNT MARCELLO EDUARDO, SINCIDENTE DE CONCURSO ESPECIAL", Expts: 6256 (2016/1 que el dia 14 de agosto de 2024 a las 12.00 ha en el salón de ventas de la calle Jean Jaures 545, Capital, la amarillera Delas Estela Rovati emantarà el immuelle sito en Avida. Exv perion 41772/82 en entre Fernández 2, 27mr C.A.B.A. Fordatal Circ. 1 Socc. 56 Mans. 57 Paro 12 A Matricula 1-94315. Se trata de un edificio a terminar de 7 pisos estendo su la frente cerrado con escombros siendo su Delas gargas lo bostalos DESCOLPADO, ASAS LESS 80.000 al contado y al mejor postor - ad-corpus- con la escribá que a la recluzación del dalar aterior a la esfectivazion de cada paga. Sel-RA 30% COMISTON 3% SELLADO de Ley mas Arancel 0,25%. El saldo de precio abetra ser depositado dentro del quinto di a de aprobada la substata sin necesidad de otro contilección in infinación, plajo aportichimento de considerado postor rensio so deconformidad con lo dispuesto por el art. 590 del Código Processi - Dispónese que el aquipidostario deberá integrar el saldo de precio aus si se hubiere planteado cualquier objector que impida la aportica del contro del su substata y hasta el efectivo gago, los interreses que fija el Banco de la Mación Argentina - Lara activa - para sua operaciones de decuento a la insultada (3) delas conceptos de la comisión, ad como la ulterior cesión del boltos que se exelenda. Hejagos tarte o considerado con comisión de concepto de la dela comisión de la comisión, ad como la ulterior cesión de caráctor Provincial o Municipal y cualquier dore gasto cuales fuera sua concepto - Veg. Experisas-devengados con atentróridad al decreto de caráctor Provincial o Municipal y cualquier dore gasto cuales fuera sua concepto - Veg. Experisas-devengados con atentróridad al decreto de caráctor Provincial o Municipal y cualquier dore gasto cuales f

DELIA ESTELA ROVATI • 15-4948-9804

pressreader pressr

Claringrilla № 20.188 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Victoria Ocampo.

| 1  |  |  |      |        |     |
|----|--|--|------|--------|-----|
| 2  |  |  |      |        |     |
| 3  |  |  |      |        |     |
| 4  |  |  |      |        |     |
| 5  |  |  |      |        |     |
| 6  |  |  |      |        |     |
| 7  |  |  | l.   |        |     |
| 8  |  |  | lan. |        | 9.5 |
| 9  |  |  |      |        |     |
| 10 |  |  |      |        |     |
| 11 |  |  |      |        |     |
| 12 |  |  |      |        |     |
| 13 |  |  |      |        |     |
| 14 |  |  |      |        |     |
| 15 |  |  |      |        |     |
| 16 |  |  |      |        |     |
| 17 |  |  |      |        |     |
| 18 |  |  |      |        |     |
| 19 |  |  |      |        |     |
| 20 |  |  |      | (3 - K |     |

#### Definiciones

1 ► Ciudad de Arabia a la cual acuden los musulma nes en peregrinación; 2> Forma de ver un proble ma, para tratarlo acertadamente; 3 » Mar. Anilio de hierro o de madera, que sirve para envergar las velas de cuchillo y para otros usos; 4 » Conjunto de obietos y enseres que se emplean en un escenario teatral o cinematográfico; 5 » Cuerpo celeste opaco que gira alrededor de un planeta primario: 6 ► Poeta provenzal de la Edad Media; 7 ► Acortar, reducir a menos tiempo y espacio; 8 ► Combate de menos importancia que la batalla; 9 ➤ Cubierto por el agua; 10 ➤ El que incita a los perros para que ataquen; 11 > Sustancia orgánica que existe en los alimentos, necesaria para el equilibrio de las funciones vitales, designada con las letras A, B, C, etc.; 12 » Que no es culpable; 13 » Voluntad antojadiza o deseo vano; 14 » Soldados de infanteria; 15 » Circunspecto, cauto; 16 » Establecimiento de hotele ría, que facilita alojamiento y comidas; 17 ➤ Persona que no tiene patria; 18 ➤ Reprimir el jinete a la caballeria tirando violentamente de las riendas; 19 » Organización de los medios conducentes a facilitar viajes por recreo; 20 ⊳Va al sitio adonde le conviene o es llamado.

#### Las palabras se forman con las siguientes silabas

- a - a - a - a - bre - ca - ca - cen - cho - cu - da da - dad - de - do - do - dor - dor - en - fan - fo - fre frie - ga - ga - hos - i - i - in - le - lei - li - me - mi - mo na - nar - no - nun - pá - que - re - re - rí - rí - ris - rru sa-so-ta-ta-te-te-te-te-tes-ti-tri-tro-tuu - va - ve - vi - viar - za - zu.

Sudoku
Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales) llenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| _ |
|---|
| 8 |

|   | 8 |   | 2 |     |   |   |   | 3 |
|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1   |   |   | 9 | 8 |
|   |   | 9 | 7 | 6 5 |   | 5 |   |   |
|   |   |   |   | 9   |   |   |   | 7 |
| 9 | 2 | 4 |   |     |   |   | 5 |   |
| 1 |   | 5 |   |     |   |   | 2 |   |
|   |   | 2 |   | 7   |   |   |   |   |
|   | 4 |   |   |     |   |   |   |   |
|   |   |   | 9 |     | 1 | 7 |   |   |

| 2 | 8 |   | 4 |   |   | 3     |   |   |
|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|
|   |   | 6 |   |   |   |       |   | 5 |
| 9 |   |   |   | 8 |   |       |   |   |
|   | 4 |   | 6 |   |   | 2     | 1 | 3 |
| 5 |   |   |   | 1 | 2 |       |   | 4 |
| 8 |   | 4 | 7 |   |   |       |   |   |
| 6 |   |   |   | 5 |   |       |   |   |
|   |   |   |   |   | 3 | 27560 | 5 |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libra.

| TABLA DEL<br>PINTOR                     | h                                        | SOLIGITES                                         | h                                    | CINTO PARA<br>LLEVAR                         | <b>1</b>                      | PAPAGAYO                    | h                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| NATURAL<br>DE CÁDIZ                     |                                          | DIFERENTE                                         | '                                    | CARTUCHOS<br>(PL)                            |                               | REPARAR<br>EN ALGO          | "                                            |
| L>                                      |                                          | +                                                 |                                      |                                              |                               | +                           |                                              |
| COMBATE,<br>PELEA<br>DESCRE-<br>DIENCIA | <b>*</b>                                 |                                                   |                                      | APGCOPE<br>DE NORTE<br>CALURGGO              | <b>*</b>                      |                             |                                              |
| 4                                       |                                          |                                                   |                                      | +                                            |                               |                             |                                              |
| BEBIDA<br>MEDICINAL<br>HIJO DE<br>NOÉ   | +                                        |                                                   | , i                                  | arm                                          | HBI                           | F0.6                        | REMUEVES<br>EL FUEGO<br>PARA QUE<br>ARDA MÁS |
| 4                                       |                                          |                                                   | NOMBRE<br>DE MUJER<br>SALA<br>GRANDE | *                                            |                               |                             | *                                            |
| CORTAD<br>ARBOLES                       | ESPOSA DE<br>OSIRIS<br>COLOR<br>PRIMARIO | *                                                 | *                                    |                                              |                               | DE POCA<br>IMPOR-<br>TANCIA |                                              |
| L,                                      | +                                        |                                                   |                                      |                                              | EITIO<br>DIVISIBLE<br>POR DOS | <b>→</b> ¥                  |                                              |
| QUE TE<br>PERTENECE                     |                                          | (JENNIFER -)<br>CANTANTE<br>PRONOMBRE<br>PERSONAL | <b>→</b>                             |                                              | *                             |                             |                                              |
| L <sub>p</sub>                          |                                          | +                                                 |                                      | (- GAANDER)<br>ACTRIZ<br>ESTADOU-<br>NIDENSE | <b>→</b>                      |                             |                                              |
| CAPITAL<br>DEL<br>REINO<br>UNIDO        | <b>→</b>                                 |                                                   |                                      |                                              |                               |                             |                                              |

## Soluciones Sudoku Nº 6.880

| 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 9 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 |
| 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 |

| 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 |
| 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 |

#### Claringrilla Nº 20.187

Bebiendo no se ahogan las penas, sólo se riegan. **Giovanni Mosca**. Arquitecto, escultor y medallista francés.

|    |    |   |   |   | T |   |    |   |    |
|----|----|---|---|---|---|---|----|---|----|
|    |    | A | Y | 0 | В | M | A  | c | 1  |
|    | 0  | 5 | 0 | R | E | D | 0  | P | 2  |
| 0  | T. | P | U | R | B | A | X  | E | 3  |
| 0  | R  | Ε | L | L | 1 | S | A  | С | 4  |
| E  | Т  | N | A | T | E | 3 | В  | 0 | 5  |
| 0  | D  | A | L | U | N | A | R  | G | 6  |
| L  | A  | S | R | 0 | D | E | R  | P | 7  |
| A  | Т  | 5 | 1 | R | 0 | T | 0  | M | 8  |
|    | N  | Ó | 1 | C | N | E | X  | E | 9  |
|    |    | L | A | R | 0 | T | 1  | L | 10 |
|    | R  | 0 | Ñ | E | 5 | N | 0  | M | 11 |
| 0  | C  | s | 1 | R | E | T | s  | A | 12 |
| 1  | Т  | Ε | U | G | A | P | 5  | E | 13 |
| L  | 1  | R | T | 1 | н | C | U  | C | 14 |
| N  | Ó  | 1 | P | R | 0 | C | S  | E | 15 |
| AR | T  | E | N | 0 | G | R | U  | F | 16 |
|    | A  | G | A | L | A | P | M  | E | 17 |
|    | S  | A | R | T | N | E | 1. | M | 18 |
|    |    | N | Ó | E | L | C | U  | N | 19 |

Horizontales, Gaditano, lid, nor, desacato, tisana, Cam, Lara, Isis, talad, Li, López, tuyo, Ava, Londres. Verticales. Paleta, azul, disimil, yo, pidas, salón, cálido, cananas, par, notar, leve, loro, atizas.



## Precio de los opcionales

Cories no case 58-890. Magnetis L. Cadada 5 8/89/90 - Colección El Sejctimo Circulo 3 7/89/90 - Cericio \$ 2,300 - Ultro Alan Feeras Arq. de sery Arq. Horizontal 5 6/90/90 - N8 2,500 - Arq. \$ 2,300 - ELE 5 5,000 - Pressoular Circulos \$ 3,000 - Felatur. Cocines en Casa N° 15 19/20/20 - El Caran Universida Feerada 5 7/20 18 2,700 - Autore de Calada N° 15 19/20/20 - Felatur. Comissantino Assombraces \$ 5,900/20 - Alaga 19/20 - Felatur. Comissantino Assombraces \$ 5,900/20 - Alaga 19/20 - Felatur. Comissantino Assombraces \$ 5,900/20 - Felatur. Comissantino Assombraces \$ 1,900/20 - Felatura Felatura

#### Edición del día

Edicionico 64 paginas para Capital Federal, Gran Busono Amer, Campara Capilladol Sento, Empelme Lobos, La Piata, Lobos, Lujany Zarnas Edicionido 45 pagina para netro do les Agresinas Eprocho de Lagueses la mezago de enviro para Capital Federal, Clara Bueros Alines y Jan Patra. Para el reson del grais es procedo estapes con mescrio. Del Reconsol Alines y Jan Patra. Para el reson del grais es procedo estapes con mescrio. Para el partir del pro-posita el resonar persona del para el procedo estapes con mescrio. Para el para porte del productivo del procedo del para el procedo para el pa

Picchas 1743 (1140), Capital Fac: 4309-7001, Impressiony Circulacions. pts. 320 (1285), Capital. Tel. 4309-7800. Fac 4309-7810, Publicciach Tecauri 1846 (1130), Capital. Tel. 4348-7771, Fac Publicidad: 4348-77047730. Fac Clastificadios. 4349-7707.

## clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

## "Otro yaguareté asesinado en Formosa"

Nuestra biodiversidad sigue bajo amenaza. Hasta 13 animales por día fueron atropellados en las rutas misioneras en estas vacaciones invernales, no obstante las repetidas campañas y alertas sobre ello, hace años ya

Se ve que no hay interés en cuidar ese bien natural faunístico, que sin embargo todos sí buscan registrar vivos en sus câmaras. Y tam-bién otro yaguareté fue asesinado en Formosa. Otra vez. Una especie clave para regular el ecosistema. Y también clave para convertirse en una oportunidad de ecoturismo

Tampoco interesa crecer así. El ambiente natural no es el enemigo. No es cierto, como se quiso instalar, que Dios nos haya provisto todo, para agotarlo y perjudicarnos. La biodiver-sidad nativa es también lo que da identidad al país. Y es asimismo lo que atrae inversiones

Ya lo dijeron, el macá tobiano, una especie de ave que habita en la Patagonia, amenazada por la construcción de las represas chinas, mo-viliza gran turismo en la región. Y no está sospechado de alterar el ambiente.

Daniela Oliveira

N. de la R.: El viernes 2 de agosto, se publicó esta carta pero con otro dibujo

Hoy, publicamos nuevamente la carta con el dibujo correcto.

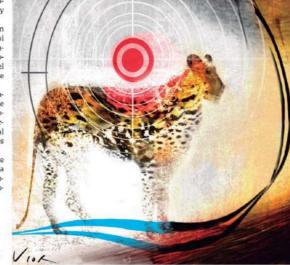

#### Alberto F. y la violencia de género que sufrió Fabiola

 Recuerdo que en el desgobierno de Al-berto Fernández, los medios se preguntaban ¿qué pasaba con Fabiola Yañez que no aparecie? Ahora se descubrió el porqué. Tendríamos que pedirle disculpas por haberla criticado tanto.

Se guardaba para no mostrar las marcas que el corrupto golpeador, abusador, culpable a la vista de violencia familiar, dejaba escritas con su aberrante accionar v confio en que esta mujer no guarde silencioy se anime a denunciarlo.

Espero que la Justicia actúe como lo tiene que hacer. Que lo metan preso, no sólo por corrupto, sino principalmente por no ser un hombre cabal, integrando las largas listas de personaies siniestros que desarrollan violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Que la Justicia aplique a fondo la Ley

Lidia B. Fontela

lbfontela@yahoo.com.a

 Se ha hecho pública la pregunta sobre la agresión física de Alberto Fernández a su pareja, Fabiola Yañez, quien ahora reside en

Ambos han negado tal acusación, pero resulta increible para muchos. Este rumor, independientemente de su veracidad, nos lleva a reflexionar sobre los natrones de comportamiento que marcan la vida pública de ciertos líderes. No puedo evitar recordar el episodio en que Fernández, visible mente en un supesto estado de ebriedad, agredió a una persona mayor en un restaurante, mientras su pareja intentaba desesperadamente evitarlo. Estos actos, si bien distintos en naturaleza, comparten un hilo conductor: la cobardía. La cobardía se manifiesta de diversas formas, ya sea en un gesto violento o en la incapacidad de asu-mir las consecuencias de las propias acciones. Es un atributo que jamás debería en-contrarse en quienes tienen la responsabi-

lidad de liderar y proteger a los demás. La sociedad merece líderes que encarnen el coraje y la integridad.

Enrique Vidal Bazterrica evidalbazterrica@gmail.com

#### Pide impulsar a las mujeres a la Corte Suprema

y ahora, tienen la indeclinable oportuni-dad y la responsabilidad de impulsar el nombramiento de dos mujeres en la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de la inolvidable Carmen Argibay y de Elena Highton de Nolasco, como homenaĵe y pós tumo resarcimiento a las víctimas cotidianas, que han <mark>sufrid</mark>o y sufren violencia de género, a lo largo y ancho de la República. Fernando Miranda

mirandafernando2@gmail.com

#### De Cristina Kirchner, y sus silencios por Maduro

Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner, rompió parcialmente el silencio (siempre tiene que romper algo) refiriéndose a la si-tuación que se está viviendo en Venezuela como consecuencia de las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro se autoproclamó presidente.

En su discurso fantasioso se ocupó de instar al oficialismo a entregar las actas electo-rales y a cumplir con el legado de Chávez, que es lo que justamente está haciendo Maduro, pero mantuvo deliberadamente su silencio sobre las denuncias de fraude electoral, la represión de las justificadas protestas callejeras del pueblo, los inaceptables secues-tros de opositores y la muerte de ciudadanos protestantes en las manifestaciones como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad del gobierno. Los silencios de la ex vice Cristina Kirchner se siguen escuchando. Nada en ella ha cambiado

sedgar@yahoo.com

#### La emoción por Djokovic en los Juegos Olímpicos

Por los años transcurridos y mis experiencias, es dificil que me emocione por algún logro deportivo, pero el domingo me sucedió cuando Novak Djokovic ganó la final olímpica de Tenis. Un súper profesional, súper exitoso, se emocionó hasta las lágrimas... yo también lo hice en casa. Eso son los Juegos Olímpicos, algo totalmente diferente a cualquier torneo profesional; representar a tu país no tiene precio, es un sentimiento muy profundo, distinto.

A Nole lo conocí personalmente en 2005, en el vestuario del US Open (cuando entrenaba a David Nalbandian), recién empezaba su trayectoria, y se notaba que era un atleta antes que un tenista. El domingo recordé eso, con 37 años sólo los perseverantes con gran firmeza mental, se convierten en campeoolímpicos

#### Luis Bruno Barrionuevo

PARTICIPANTE EN 7 JUEGOS OLÍMPICOS luisbrunob@hotmail.com

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319

Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 lineas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarin se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA





























#### **Pasiones Argentinas**

## Tiburones: la introducción al mal

Patricia Suárez Escritora

acá calurosamente el libro de Peter Benchley aparece en textos antiguos como La Biblia y Una de las frases perversas y más injustas se llama Leviatán. En ella se inspiró Herman se ilama Leviatan. En ella se inspiro Herman Melville para crear *Moby Dick*, un cachalo-te que asciende de las profundidadesy le cor-ta la pierna. Un cachalote, aclaro, no es una ballena común, sino la única viva de las tres que le conozco a Hitchcock es aquella que más o menos dice que los libros malos, los best sellers, sirven nada más que para hacer películas. No sé cómo tuvo el tupé de largar cosas así y que, por ejemplo, Patricia Highsespecies de cetáceos dentados. Más o menos por esos años, Karl Marx andaba terminando mith, autora de Extraños en un tren, novela negra que él filmó, no le mandara la mafia su Dieciocho brumario, que comienza con aquello tan célebre de "La historia ocurre dos La bestia bajo las aguas símbolo del mal veces: la primera vez como una gran trage-

dia y la segunda como una miserable farsa" y desarrolla su teoría sobre el golpe de estado desarrolla su teoria sobre el golpe de estado de Luis Bonaparte manipulando a la clase obrera. Benchley publica su libro el año en que renuncia Richard Nixon a la Presiden-cia de los Estados Unidos, luego del escándalo Watergate, 1974. (Y, en tren de asociar: ¿podemos asociar la escritura de El viejo y el mar de Hemingway, de 1951, donde el pes cador lucha con ese inmenso pez para sacarlo del agua, con las bombas atómicas que Estados Unidos detonaba en Nevada y en los atolones como para ver de qué se trata la cosa? El pez de Hemingway, del cual no se men-ciona su especie, ¿es un pez alterado genéticamente por la radiación atómica?)

No obstante, supongo que cada obra artística se inscribe en un período que denuncia un hecho político o social. Aquí yo remarco, nada más, la analogía entre tiburón y capitalismo. De hecho, en el lenguaje coloquial llamamos tiburón a un tipo o empresa muy ducho y poco piadoso en los negocios.

Las películas de tiburones se convirtieron en todo un género en sí, que va de lo bizarro a lo científico. Quien se impactó por (2018, 2023) no ha visto nada si no cayó en El tibu-rón de seis cabezas (2018). Las películas de tiburones asesinos tienen más rating que las de huracanes y ciclones. Cuando vemos una película de tiburones, por lo menos a mí me pasa, nos calmamos un poco. El héroe sobrevive y nosotros suspiramos aliviados: "Sí, este mes voy a poder con la tarieta de crédito. Si. este mes termino con la deuda en el banco".

CRIST

Multiplicar cantidades

YO, MATÍAS Por Sendra



urante mucho tiempo declaré

que mi único miedo era al ti-

burón blanco. Aunque hoy le tengo pavor a muchas más co sas que a un improbable ata-

que de tiburón blanco, mi miedo había na-

cido gracias a la película de Steven Spielberg de 1975. En ese entonces yo era una niña y

apenas tuve noción de que existía esa pelí-

cula y podría verla recién a los trece, hice lo

mismo que con El exorcista: accedí primero

al libro y a los trece a la película. Recomiendo

para que le rompiera las piernas.



TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

